RECLOOSE ORGANISATION
SEGNALETICA CRIMINALE

TESTI: ANNIE ANXIETY
CATALOGHI ETICHETTE
INDIPENDENTI

N. 2

1.2000

HANNO COLLABORATO: ilot physique Seuphor sous l'aile de Mondrian sous les drapeaux sérieux du Néo-Plasticisme Enzo, Andrea G., Andrea S., Roberto M., battant le pavillon très pur Roberto C., Antonietta, Bobo, Daniele, Zillah Minx, Simon Cabtree, Loredana, échappée belle de l'art enfin mesure d'hygiène Paolo, Franco, tutti quelli che ci ralkez-vous tous au pavillon du grand secours hanno aiutato a distribuire il N.1 du grand sérieux quand nous serons mieux éclaiet disparaisse la flore sous le regard néofrés et cessent les éboulements Foto di copertina: Child with a toy hand grenade in Central Park, N.Y. 1962, di Diane Arbus. / Alicante, Spagna 1932 , di Henri Cartier/Bresson per contatti , materiale ecc.: l'ilot physique sort des cavernes ANDREA GRILLO VIA CALATAFIMI 22 il ose construire dans le clair 57100 LIVORNO il lève la tête ouil nya que le grand bleu supplemento a et le grand gris et le grand blanc et le grand noir et le soleil tout feu Il soffione bora(lu)cifero n.2 suivi des synonymes bonheur sagesse connais-Dir. Resp. Vincenzo Ruggiero Sance et de la joie... proprietario (per legge) Solli qu'il ne faut pas confondre encore Vincenzo /CP 271, 42100 Reggio Emilia Aut. N. 572 dell'11/5/1984 del Tribunale di Reggio Emilia mais il fal lait y penser si i ose dire être déjà et non choisir et choisir bien quand-même mais il fal lait prendre contact marcher lon stemps et sous le juste signe M. Seuphor 16 mai 1928



Uno dei fenomeni più interessanti legati all'attività musicale in questi ul= timi anni è stato quello delle etichette indipendenti, che ha preso maggio= re consistenza dopo il '77.

Evitando di dilungarci sulla storia di queste e andando al di là di un giudizio riguardo alla più o meno presunta "alternatività" di alcune etichette (considerando però il fatto che alcune di queste pseudoindipendenti sono distribuite dalle grosse case discografiche) è interessante notare come vi sia stato uno sviluppo di produzioni che privilegiano una propria distribuzione cere cando di limitare i contatti con il business e incrementando la possibilità di creare un circuito alternativo.

Molte di queste etichette si contraddistinguono per alcune caratteristiche peculiari: la gestione delle stesse da parte dei musicisti e di conseguenza l'autoproduzione dei propri lavori e la distribuzione propria parallela a quella degli usuali canali (alcune volte in contrapposizione); l'orientamento verso le cassette (il motto della Necrophilie Org. austriaca è: Home Killing Is Taping Music, riprendendo all'opposto una frase dell'industria discografi= CA inglese che affermava la morte della musica attraverso le registrazioni casalinghe) strumento di diffusione che ha avuto un vero e proprio boom gra= zie anche a queste organizzazioni (esistono anche delle riviste a cassette come la Touch inglese o la Trax italiana); una presenza vasta a livello in= ternazionale non limitata ai soli paesi anglosassoni, fatto di indubbia im= portanza.

Cercheremo a partire da questo numero di presentare alcune di queste organiz= zazioni fornendo informazioni e sperando che tutto ciò possa essere utile a chiunque ne sia interessato.



La RECLOOSE ORGANIZATION

La R.O. è costituita da un ampio organico di persone di differenti Paesi coordinato a Londra da un nucleo che ruota attorno ai componenti del gruppo BOURBONESE QUALK. L'attività della R.O. è indirizzata non solo verso la musica, ma anche verso altre attività come performances, teatro, film, riviste ecc. La Loose è nata nel 1982 operando in questi anni soprattutto come etichetta discografica garantendosi naturalmente i suoi finanziamenti dalla vendita dei dischi, presentando musica normalmente considerata inven= dibile dalle grosse case discografiche. Il suo catalogo comprende, oltre ai dischi dei BQ, alcune cassette di musicisti italiani post/industriali, una compilation in cassetta e una in disco con alcuni dei più interessanti musicisti dell'area dell'autoproduzione su cassetta (Legendary Pink Dots, La Fondation, Club Moral, 7th Music, Oblique Graph, con la presenza anche di Lol Coxill) e altri prodotti. Alcuni progetti della R.O. sono legati

RECLOOSE ORGANISATION 1984

alla ricostruzione di un edificio nel sud di Londra, che verrà utilizzato come locale da concerti per la cosiddetta New Underground Music e come studio di registrazione e per pittori e film/video makers; inoltre viene portata avanti un'attività teatrale con la Contravenus Theatre Company che si propone principalmente di opporsi alle leggi sulla blasfemia e a quelle sulla censura attraverso le proprie produzioni; la rivista dell'or= ganizzazione è Avant: non è una fanzine musicale né di poesia, ma contiene principalmente lavori visuali, e viene venduta a prezzo di costo o regalata insieme ad altro materiale.

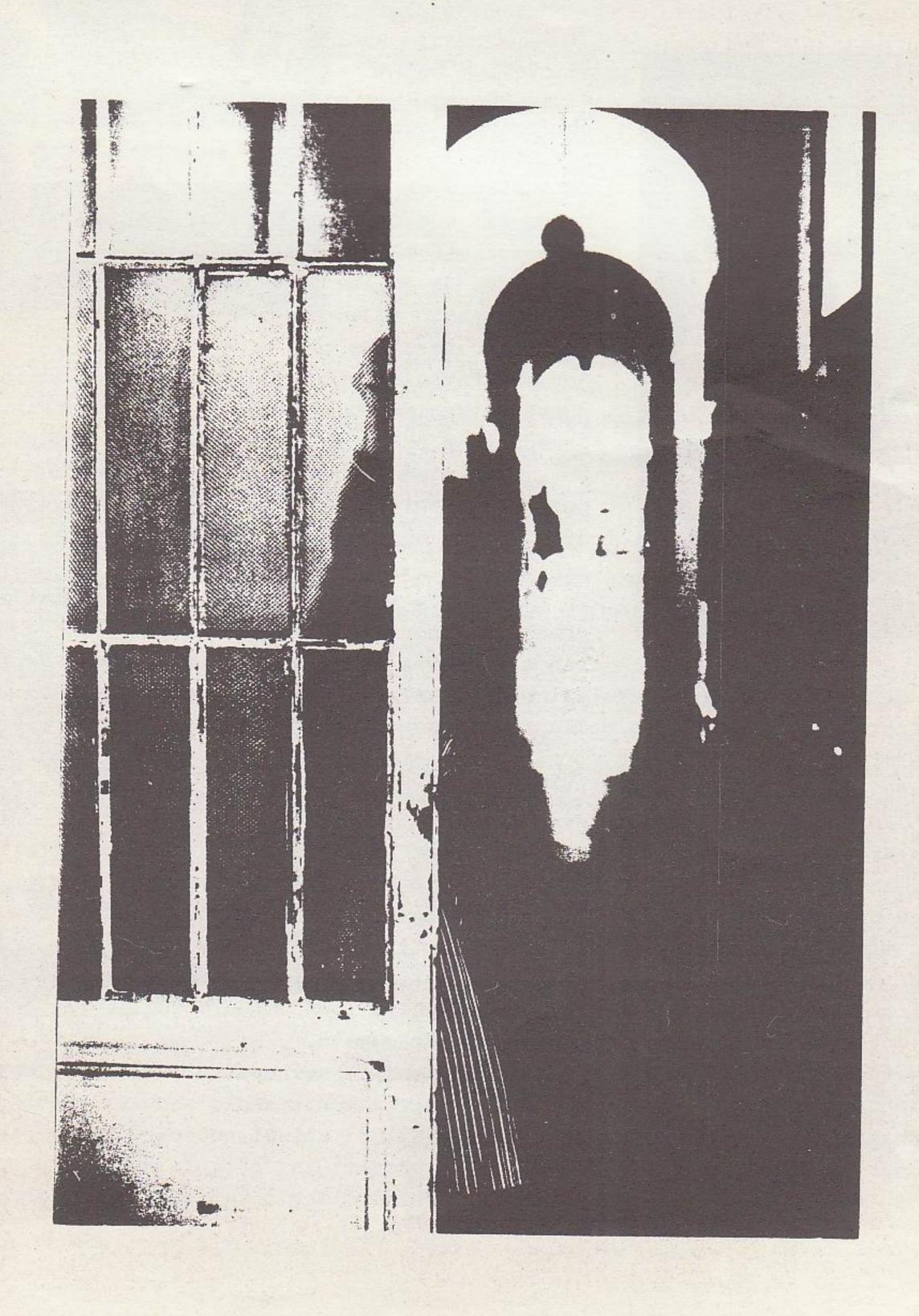

# SEGNALLICA CRIMINALLE

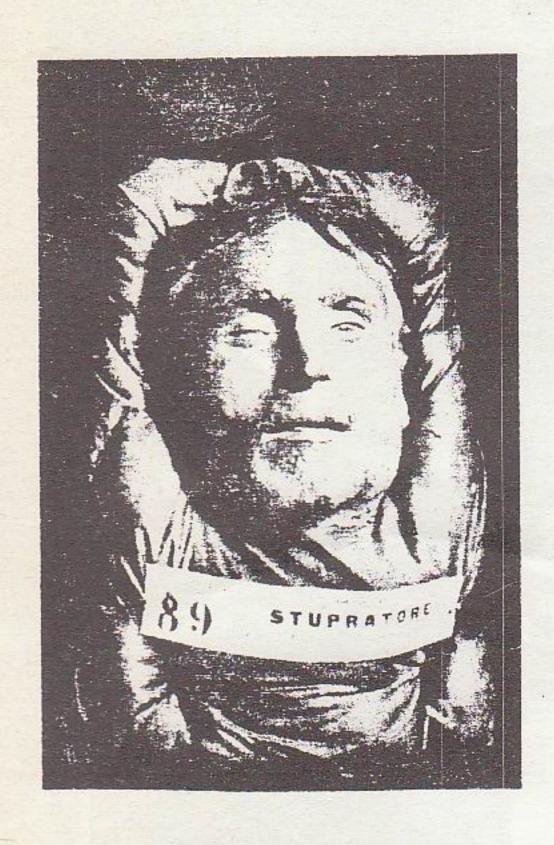

La legge prescrive, com'è noto, che chiunque abbandoni la propria residenza, intesa come abitazione, debba recare su di sé un "documen= to". (...)

Se qualcuno ci chiede "i documenti" non ci so= no dubbi: vuole confrontare il nostro ritrat= to segnaletico con la nostra faccia, e solo per mezzo di questa equazione attribuisce un valore esatto ad un nome, cognome, data di na= scita, professione ecc.

Abbiamo fatto l'abitudine alla risoluzione di questo stranissimo problema, pur tanto intimo, personale e privato. E anche un poco grotte= sco, specialmente quando si pensi che, ancora per legge, chi ci chiede il documento deve esibirci il suo, e affrontare la medesima ve= rifica. (...)

La schedatura fotografica di tutti i cittadini ebbe conseguenze spaventose specialmente du= rante l'ultima guerra mondiale: decine, cen=

tinaia di migliaia furono identificati (come ebrei specialmente, poi anche per altre ragioni) per mezzo delle fototessere archiviate per ragioni divers se, deportati e sterminati. I corpi di polizia tedeschi nell'Europa invasa pubblicavano un gigantesco bollettino di ricerca, continuamente aggiornato, con le riproduzioni delle fototessere (...)

In Germania e nei primi Paesi occupati, come la Danimarca, il Belgio, l'Olan= da, prima delle definitive deportazioni (per la tremenda soluzione finale del problema ebraico) si ebbe la criminalizzazione delle fototessere applicate sui documenti personali, marchiati con una "J"\_(Jude) sovrimpressa.

Va da sé che in circostanze normali, altresì, la polizia utilizza, oltre ai propri, gli archivi fotografici di qualsivoglia tipo e qualsivoglia ragione, quando occorre: sono stati fatti proprio per questo.

Contravvenendo alla legge e ad ogni senso morale, nel nostro Paese la stampa quotidiana attinge dalle medesime fonti, specialmente dagli archivi pubblici delle anagrafi, le fototessere dei disgraziati di cui si occupano le cronache nere: ladri e assassini e le loro vittime, prostitute, drogati ecc.

Si tratta di una vera e propria criminalizzazione degli individui: una moder=





na gogna non meno infamante degli antichi ceppi.

1 lettori dei giornali trovano "eccitante" poter stabilire un rapporto tra un volto qualunque, di studentessa o casalinga, tanto per dire, né bella né brutta, insomma simile a tanti che si vedono intorno a noi, con le "qualità" di prostituta, tenutaria di "casa chiusa", ragazza squillo e simili. Sonnechia in ciascuno un poliziotto, quasi sempre peggiore del poveruomo che svolge il mestiere per vivere, felice di ridestarsi sfogliando il quotidiano preferito, per procedere all'"identificazione" del malfattore segnalatogli sulle pagine (...)

Bisogna tener conto che si tratta di un malcostume di vaste dimensioni: nel corso del 1976/'77 sopra uno dei più diffusi e, come si dice, autorevoli giornali italiani, "La Stampa" di Torino, abbiamo numerato la criminalizzazione di oltre 3mila infelici per mezzo della fotografia. I cronisti si procurano le micidiali fototessere riprodu= cendole talvolta sul posto per mezzo di uno spe= ciale apparecchio, non solo negli archivi anagra= fici, ma anche con l'aiuto di poco onesti funzio= nari, infermieri, custodi a vario titolo degli effetti personali dei malcapitati. Sono ancora i parenti, la moglie e i figli, i quali acconsen= tono alla criminalizzazione per pura quanto irra= zionale vanità, o facilmente persuasi che ciò non possa nuocere, al contrario giovare, al pro= prio congiunto.

In altri casi la fantasia dei cronisti si sfoga in maniere impensate: le segnaletiche sono ripro= dotte al cimitero, dalle lastre tombali. Oppure si rintraccia il fotografo che eseguì a suo tempo il "servizio" matrimoniale.

Anche in un gruppo scolastico si può scoprire quel volto, riproducendolo come particolare inte= ressante fra tanti altri, indegni di attenzione perché segnalano individui incensurati. Almeno per il momento... (...)

Lo scopo (della criminalizzazione) viene raggiun= to non solo con il significato dei titoli e dei sommari, ma anche con speciali soluzioni grafiche, di impaginazione.

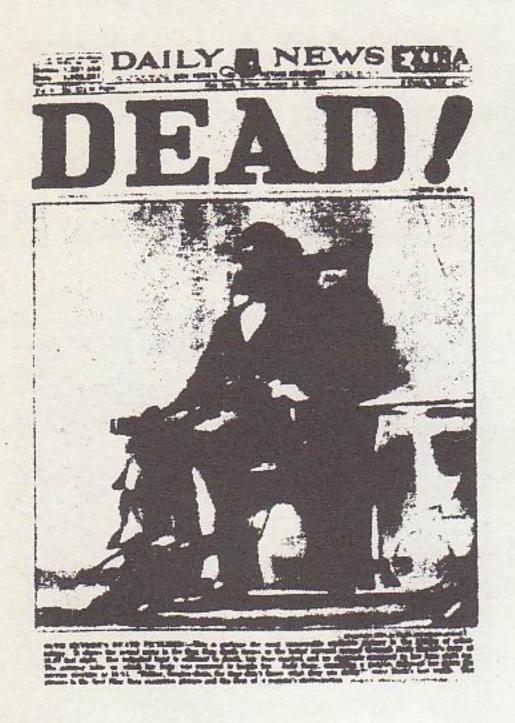

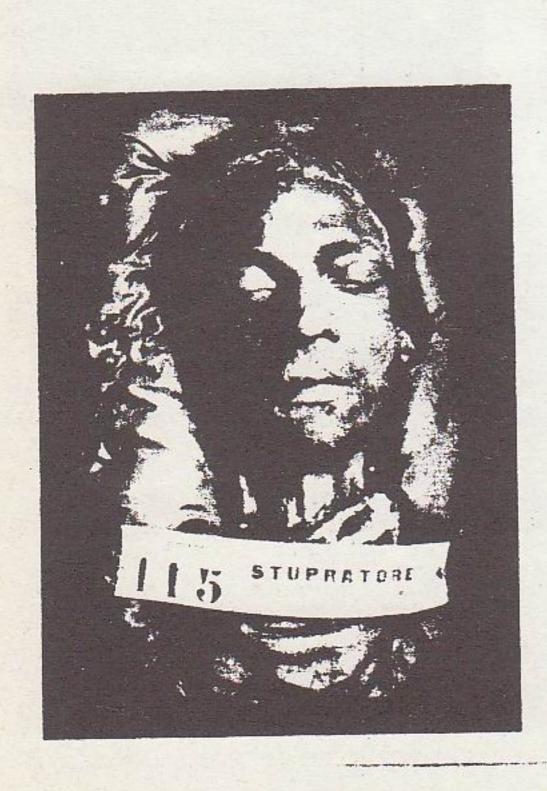

Naturalmente la polizia in molti casi sfrutta la collaborazione della stampa, ben più efficace dei bollettini e delle circolari specializzate, per il segnalamento del volto del ricercato. (...) Recenti avvenimenti, la caccia alle BR e a vari altri terroristi, che si è sviluppata su scala internazionale, hanno reso questo metodo familiare.

Nessun investigatore crede effettivamente all'utilità dell'identikit come l'immagina la gente comune; non si conoscono esempi di ricercati riconosciuti esclusivamente in questo modo; all'opposto se neconoscono, e numerosissimi, di errore compiuto nell'identificazione.

La funzione dell'identikit è psicologica: special=
mente quando si tratta di crimini clamorosi,
l'opinione pubblica viene in qualche modo con=
fortata dall'illusione che il colpevole è fisio=
nomicamente noto alla polizia, e che almeno in
effigie è stato catturato.

(...) Rodolfo Namias, in un suo trattato, "Manuale pratico e ricettario di fotografia", 1902, aveva avvertito come di per sé il mezzo fotografico, specialmente quando fosse usato "puro", senza cioè il soccorso del ritocco e dei procedimenti artistici, poteva automaticamente trasformare in peggio il volto dell'uomo. (..)

Dice Namias:

"E' facile trasformare un bel viso grazioso in un soggetto orrido.

Illuminandolo troppo in faccia, le guance si approfondiscono sotto gli occhi, il naso diventa troppo largo, gli occhi e la bocca si sformano brutalmente e fanno raccapriccio... Un ritratto ottenuto con una forte illumina= zione da una parte allunga la te= sta, schiaccia il naso, deprime la bocca, ravvicina gli occhi, abbassa la fronte, gonfia le guan= ce e rende il mento a punta. Una

# TRACCE

trimestrale di scrittura multimediale n. 10/11

# «I percorsi della scrittura»

testi di Brignone, Cagnone, Cappi, Ermini, Finzi, Giorgi, Greppi, Majorino, Perniola, Perrotta, Pignotti, Ruffato, Sanguineti, Scalise, Viviani - immagini di Gianfranco Baruchello

una copia L. 6.000 abbonamento annuo L. 20.000

> collana di poesia «I campi magnetici»

Antonio De Marchi Gherini

# LA PASSEGGIATA DI CARMEN

prefazione di Marco Tornar «Carmen, emblematico oggetto di passione, ha perso ogni specificità, scappando via dal testo assieme all'autore»

L. 4.500

# Nico Nappa

# **PRESENZE**

poesia in bianco e nero «Non dorme nessuno nel mondo. Nessuno. Nessuno» L. 5.000

richiedere copie e informazioni presso le Edizioni Tracce Via Liguria, 6 65100 PESCARA

illuminazione che viene dall'al= to, e in faccia, incava le guance, fa sporgere gli occhi, appiattisce il naso, ingrandisce la bocca, rileva il mento allungandolo..."

Se questo accade con "un bel viso grazioso", non è difficile immaginare ciò che si ottiene nella stanzetta di un commissariato, dove viene improvvisato un atelier criminale, con il volto di un pregiudicato che si trova in una situazio= ne particolarmente difficile della sua vita. Ma è proprio questo che i padri della segnaletica sostengono, e cioè che il vero ritratto è quello fotografico "puro" e "senza artifizi", e il vero volto di un individuo quello che in esso si rappresenta.

Da "WANTED! Storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria", di ANDO GILARDI, Ed. Mazzotta, pagg. 75/78.

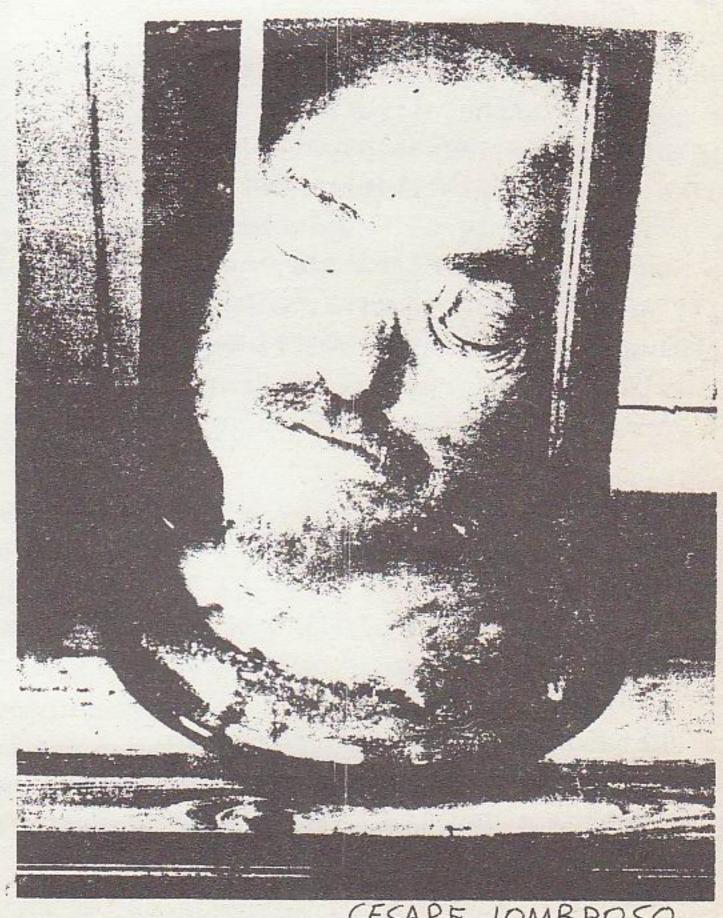

CESARE LOMBROSO

# praga

L'uomo ama la compagnia, foss'anche soltanto quella di una candela accesa.

(Lichtemberg)

Il sogno e la candela; l'uomo e l'attesa. Praga osserva la candela dell'uomo e si accorge che la sua fiamma è sempre più affievolita; nonostante l'imponenza delle cose, nonostante il ponte di Carlo, nonostante la Moldava.

La tristezza profonda che pervade lo sguardo del suo abitante è densa di significati e di sensazioni. La candela accesa, la luce rossa delle finestre, ciò che illumina e ciò che rischiara, l'azzurro della speranza e il bianco della neve...

Praga è anche questo... E grazie a queste piccole luci, questi "chiaroscuri", queste linee particolari riesce a continuare il suo sentiero maestoso, orgoglioso, docile, profondo, delicatissimo. Tutto questo e anche altro.

La città conserva la sua storia, quella di Kafka e quella più recente dei carroar= mati, nei suoi muri, nel suo grigio, nella sua lingua indecifrabile, nei vestiti dei grandi magazzini. L'Occi= dente si permette anche di sorridere degli interessi dei ragazzi di Praga: dalla "lontana" Italia alla musica under= ground.

Per non parlare del whisky, dei jeans, delle calze...

Ma la candela di Praga va oltre la nostra merce comprata, oltre il nostro sguardo cinico, oltre il dollaro dirompente, oltre le divise dell'Armata.

Nella "Metamorfosi" di Kafka Gregorio, commesso trasformatosi in animale ripu= gnante, guarda e ascolta intensamente dalla fessura della porta della sua stanza, la sorella che suona il vio= lino. Intorno c'è la famiglia, la cucina, il focolare, il gatto forse, il calore contro il gelo, il classico contro il rumore, l'abitudine, la prudenza, l'ordine e i suoi richiami. La tristezza solca sia le profondità di questo racconto, sia le vie di Praga in un'unica immagine che coin= volge cittadini e stranieri, insetti e impiegati, uomini solitari e vecchie automobili.

Le persone e le cose, come sempre, attendono.

Il dolore, la sofferenza, l'orgoglio, la speranza di un popolo...
Attendono... Gli occhi stessi della gente sembrano aspettare qualcosa.
E intanto ci si muove, o si riposa, oppure ci sediamo nei sedili della metropolitana glaciale, più fredda della neve e più uguale della nostra stessa vita.

Il neon delle luci della metropoli= tana non possiede l'intensità e la forza di una Chicago notturna, ma mostra, ugualmente, un segnale, una freccia obbligata, una via "segura". Verso il soffuso, verso la piattezza, Verso l'inapparescenza. Ma anche verso il futuro. In queste lineee obbligate, in questa città triste e appiattita, nel suo grigio e nella sua neve si muove e si conserva la forza e la profondità di un popolo. La sofferenza, mostrata o velata, mantiene accesa la candela del fu= turo e delle sue innumerevoli pos= sibilità.

Dunque Praga, con le sue luci soffu= se, è anche fiore della nascita, primula del dialogo, tempo incredibi=

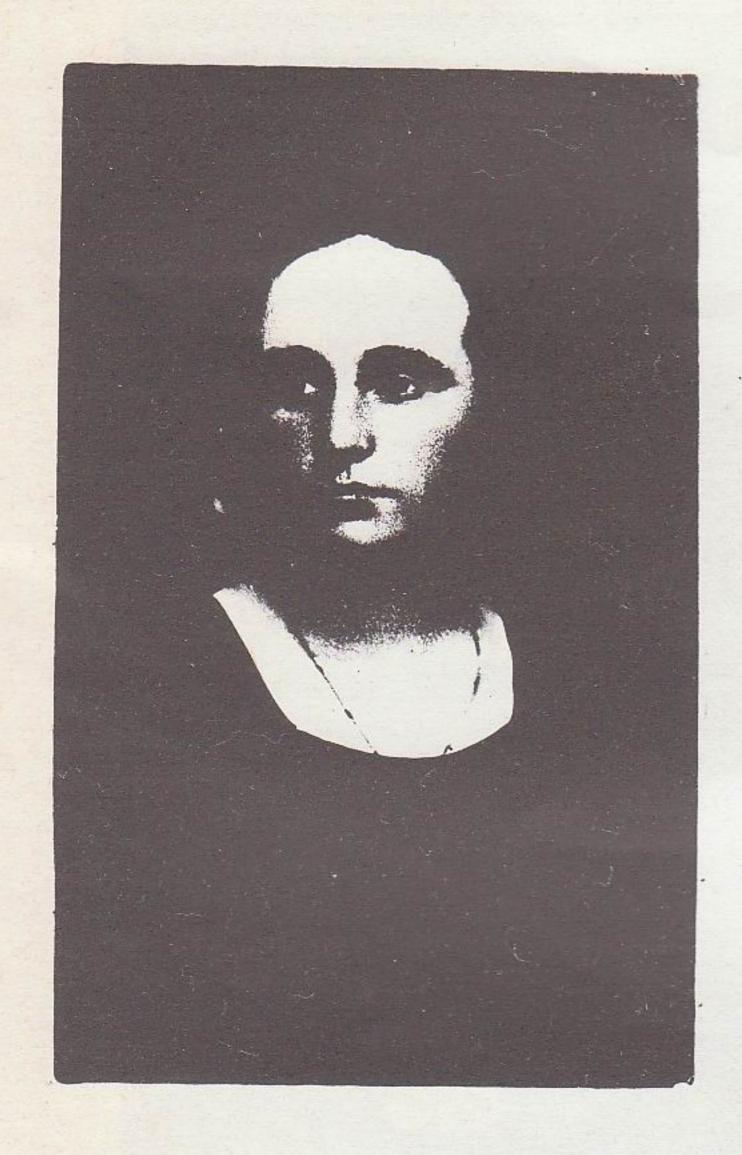

le e gioco ininterrotto tra spe= ranze e pensieri.

Queste sono depositate, indistin=

tamente, tra le case di Leninova
e le cafeterie del centro.
Leninova. Monumento ed elogio al
comunismo che comanda e che di=
rige, che preordina e che spia:
il quartiere di Leninova impres=
siona per le sue case uguali, per
i giardini spogli, per i vestiti
simili a tute da lavoro.
Non si distingue un ristorante

da una latteria e soltanto l'odo=
re di hamburger rimanda alle
notti della vicina Vienna.
Programmazione e velo che oscura;

Programmazione e velo che oscura mentre il quartiere di Leninova continua a lavorare non c'è spa= zio né per musica irreale né per colori vivaci.

Solo delle luci rosa dalle fi= nestre.

Queste attirano i pensieri dei viandanti e anche degli operai. Forse nel calore della propria stufa o nelle note di un piano classico sembra formarsi un vapore, un fumo concreto e allo stesso tempo irreale, un pensiero vivo.

Qualcosa come la forza di credere. Superstizione forse. Pensiero che vibra comunque.

Ed è in questa musica da camera, in questi cuori uniti, in questo cielo interno che Praga conquista il suo uomo.

L'uomo e il bambino. Quella parte di bambino che è già uomo e che trova conforto in una stanza accogliente e sicura, nell'amore della madre e nella poltrona del padre, con i giocattoli di sempre e con la culla di domani. E quella parte di uomo, infanzia indimenticabile, che è rimasto bambino e che sogna di trovare il cielo in un amore irrequieto, in un fuoco vivo e in una "cucina orientale". Ma nei nostri ritmi, a volte, è necessario fermarsi. Anche se poi una pausa, casa sicura o foglio che rimane bianco, può significare molto...

La tristezza, quella delle nostre profondità, si mantiene sui bordi dei nostri percorsi.

Non è facile distinguere limite e centro, sicurezza e sconfitta, amore e

fuoco, attesa e acqua...
Le luci rosa delle camere
di Praga non rispondono
ai nostri interrogativi
e alle nostre incertezze
ma attraggono ugualmente
e impercettibilmente,
senza misura.

Le nostre speranze giocano e si intrattengono volen= tieri con ciò che attira con i misteri e i colori del mondo.

Così le cafeterie cariche di dolci e di torte richia= mano l'attenzione del goloso e del bambino. E con il dolce si possono dimenticare dispiaceri e ideali, amori e destini, lavori e dubbi.

Come l'oppio. Come la forza di qualcosa che riempie fino al punto che non c'è più posto per pensare. L'eroina dell'Occidente nega il pensiero e si introduce fin nelle nostre case e nei nostri ritmi. L'eccesso del dolce e del cibo provoca altret= tanto. Tutto per poi adagiarsi nuovamente nel ritmo di sempre, ri= proponendo vecchie incer= tezze, colpevolizzando i soliti innocenti, dimen= ticando il pensiero e so= prattutto la sua natura= lezza.

Eppure in queste pasticcerie di Praga la rigorosità e l'ordine con cui la gente si dispone nelle sedie e nelle file ricorda una gen= tilezza inutilmente cercata altrove.



La piega presa
dall'abitudine
di un popolo
non esclude che certi
modi naturali e certe
forme elevate di convi=
venza riescano a splen=
dere ugualmente.
Praga e la sua attesa:
tra la vodka a buon
prezzo e il dollaro del
mercato nero lo straniero
si dispone a entrare in un
mondo cecoslovacco.

Non è difficile per esempio incontrare dei viennesi alla ricerca delle economiche bottiglie di liquori locali per il loro allegro week end.

E' facilissimo vedere invece

E' facilissimo vedere invece
la gente che offre un cambio
da "uno a tre" per il tuo dollaro;
nei portoni delle case e negli
angoli del centro avvengono
veloci contrattazioni che ricordano
film di spionaggio e di avventura.
Ma non troppo. Quello che basta.
Quello che basta per intrattenersi
con un altro, con una diversità
apparente, con un soggetto
che si muove e che spera.
Che attende. Che riprende il
proprio corso.

Così il fiume della Moldava attraversa la città silenziosamente e aiuta a credere nella fluidità, apparentemente immobile, dell'ac= qua, dello scorrere delle cose, dei piccoli cambiamenti, delle soglie attraversate della storia In effetti la Moldava sembra ferma, quasi marmo, come l'aria. E si apre così, tramite i silenzi e i rumori dell'acqua, al parco che domina la città, ai fruscii delle sue foglie, alla neve dorata di dicembre che illumina e ammutolisce stranieri e studenti. Praga è forse anche qui: nei giochi e nelle fessure del linguaggio della musica dei nostri giorni e delle poesie "ininterrotte" che ci precedono, ci accompagnano, ci intrattengono da sempre. possiamo trovare un jazz club o birrerie particolari e ricordarsi in questo modo delle sensazioni delle notti delle nostre città, di quel liquore gustato a metà, del concerto programmato, del "cabaret" dei nostri teatri e dei piccoli mercati sottostanti.

Una di queste birrerie si chiama "Ufleku". Due saloni enormi e un piccolo palco per spettacoli e rappresentazioni. la birra qui è gustata, apprezzata, quasi sofferta. Come un rituale. Vecchi incredibili, donne grasse, ragazzi longilinei e con i capelli lunghi, nostalgie dell'Occidente e simpatici baffi: in questo ritrovo possiamo incontrare il commesso viaggiatore o il ragioniere milanese, lo studente in cerca di svago e l'operaio rassegnato, il pensionato e l'intellettuale di Praga. E Senzardistinzione, con una dignità e una serietà esemplari. La dignità del popolo si modella perfettamente nei volti e nei modi della gente di Praga. E la serietà, l'integrità, il rispetto, l'onestà possono trovare

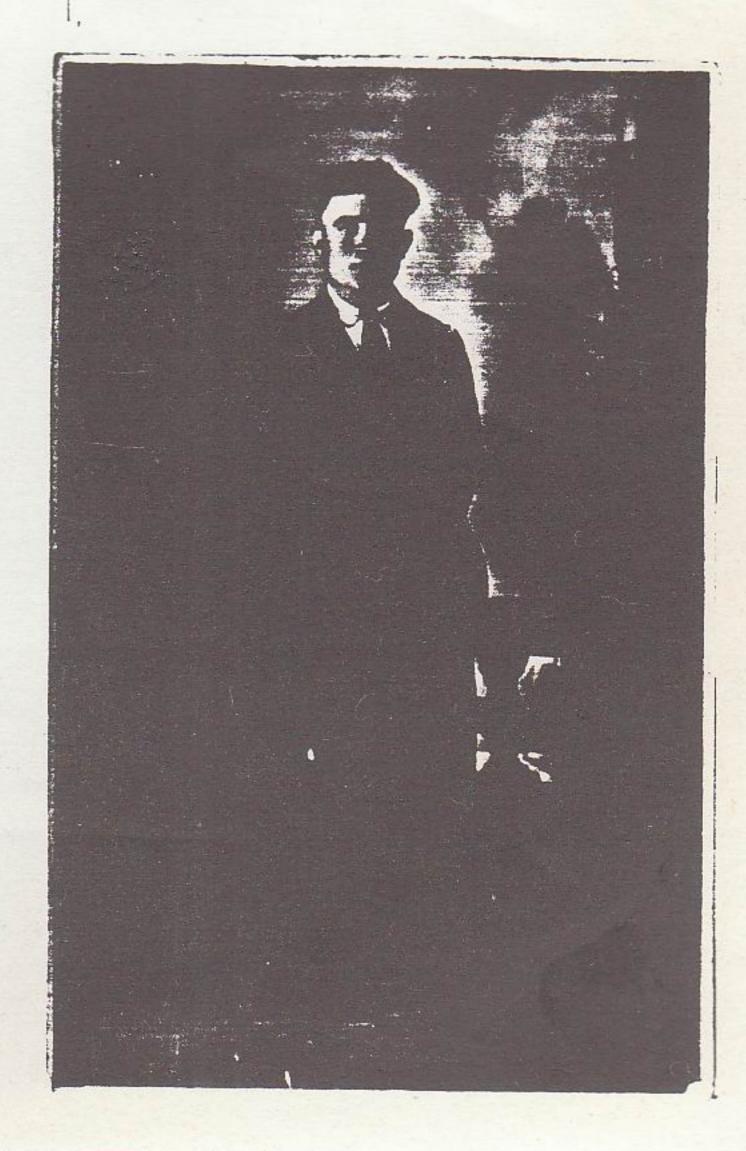

conforto anche nella birra e
nel "cabaret". Conforto e rabbia.
Espressioni anche; dimostrazioni
e interpretazioni di una realtà
dura da affrontare e da sopportare.
Le luci del cabaret e la lanterna
magica della vodka giocano,
in questa birreria, con i colori
e le speranze di una rivoluzione
che si è dispersa in sentieri
non previsti.

Il pub occidentale (come i locali di Amsterdam dove si può fumare liberamente hashish e gustare musica moderna e incenso) e la birreria dell'Est sorridono alle abitudini dell'uomo e permet= tono di continuare a credere
nei propri sentieri. Incontro
e speranza, luci ed ombre, sussulti
e passi incerti, difficoltà...
Tutto ciò per le nostre rincorse,
per le nostre deviazioni, per
le nostre vie.
La bellezza dell'attesa di
Praga, l'acqua immobile della
Moldava, la magia semplice della

Praga, l'acqua immobile della
Moldava, la magia semplice della
Via degli Alchimisti e quelle
rivoluzioni mancate si insinuano
nei nostri pensieri.
Ascoltiamoli....



an included in the first of the second of th The second of th

Vale più un intricata storia - di un gelido abbraccio di la che macchia il pensiaro di la constituta di insopprimibili constituta di la consti

ment the continue of the party of the continue of the continue

with the the second of the sec and the first the second of th

we have the first and the second of the seco

the decided and the control of the expension of the expen

the state of the first state of the state of

dentro le tue doppie labbra

Vinco le tentazioni più repellenti

che mi si prospettano davanti

rifiutando di scrivere eltro

su questo foglio

che travisa i nostri sentimenti

the first manufacture of the second of the s

and the state of t

The state of the s

the first of the f the operation of the state of t

The the chief that the service where the company of the service of the transfer of the state of th Le ali macchiate si etemperano nel buio 中午中海中海中山海海海南南西北京海洋河 中田山田 中国中海州西北部山南北南 the state of the season of the and or special property and the second of th raggiunge l'epilogo

a il movimento si assopisce

the state of the s

the maintaining of the property of the state o with the same of the property and the same of the same the printing of the set of the se Crastalli affumicati inyadono is porte the manufacture of the second The state of the same of the s Serietal Serietal

to the service and the second advantage of the second second of the second second second second second second

make a great trade to the se the proper francis is the a total to the state of the property of the - in dramma with a solution to the solution of the solutio

who is may were and of mine of bridge sounds where we have the property of the mentioned of the comment 

went mention of the first the control of a manufacture of the control of the control of the control of the first

modernous of the second state was a second to the second second second second

is a body to the first of the state of the s

ましています。 一直のではなかけられては極かったいかってもできます。 かんかりを発音のでしているにない

was the feet of restain addition a factorization with a spirit of the second second and many of the form - and make with the part of the same of th The supplied the second of the property of the property of the second of

on a silling of the second of and the same of the same of

they are the first the control of the property of the state of the sta

中一一日本的一个 我们是我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的我们的 the ten application the second second

中国大学工作者では、大学工作の大学工作の大学工作の大学工作の大学工作の大学工作を大学工作を大学工作を大学工作を大学工作を大学工作を 中国的政治的人民,我们是我们的人民,我们是我们的人民,我们是我们的人民,我们是我们的人民,我们是我们的人民,我们就是我们的人民,我们们的人民,我们们们的人民,我 in property the religious and the second of the second of

the manufacture of the second 如此是一种的 是一次在在一个的一种是一种的是一种的一种的。 when it that we the west or with the property of the property of the property of the property of restricted and get a later plants and former to be the later and the second in the second in it is the termination of the second of the s which had not been seemed to the seement of the see



the following the following and the following an minimum the second of the seco The tuo naso compone in una chiesa sconsacrata to the second of in the second of a leccare un frammento del tuo organio della polvere che ho gettato The remains the property of th 

to the first the state of the s

The wind the property of the party of the pa man with the first of the state was written to the supplication of the supplic the property of the contract o a professional companies that the state of t

the contraction of the contracti we are not made a supported to the support of the s THE ALL PROPERTY AND STREET AND S 

and the contraction of the contr

如此一个人,我们也是我们的一个人,我们也没有一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个人,我们的一个

the substrate of the state of t attention for a real and the state of the st with the property of the many of the contract of the contract

Cerco seni wirginali
bordati di coler cremisi assumendo un tale atteggiamento da rimproverere al mio sentimento to a serious the serious of the seri me the commercial contract to the contract of the contract of

The control of the state of the I'm market and when the company of the control of t Vivendo come dici we had made on the state of the una vita whe raccogli per strada we take the strick and are an in the second of street and and the street of the street o sulla quale non potrei giurare di essere totalmente freintese the first of the state of the s til seguito è conosciuto pen allontanare i sogni misteriosi Commenter the beautiful the second of the se was a series of a section of a section of the secti

the course with an increasing and the second states and the second states and a second second

in a confidence a project they the product to the contract of the contract of



Non esistono magici segreti
tutto rimane nella mia mente
Regalami un attimo di delirio
per conciliare la mia vita
per guardare un pò più in là
dei miei occhi
Seppelliscimi dentro il tuo corpo
Annullandomi riacquisterò
i sogni rubati
durante una notte insonne

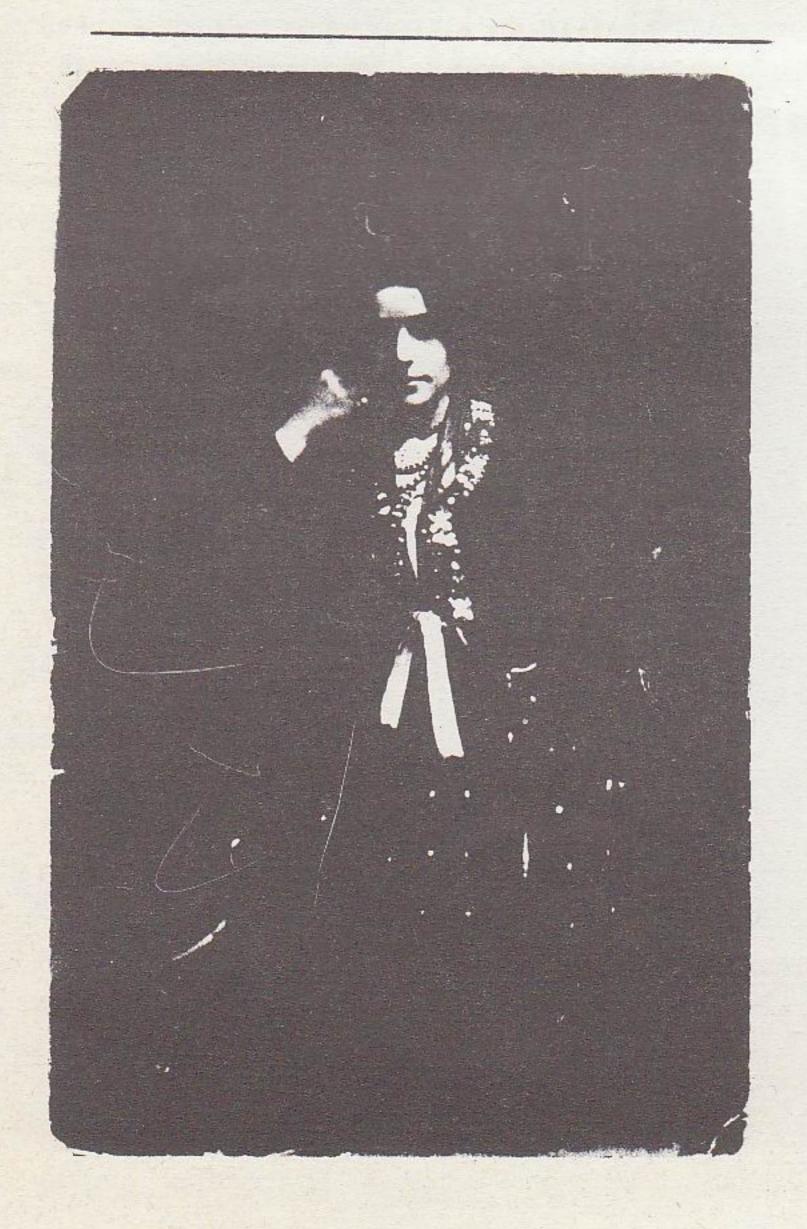

### L'ALLEGORIA (LIVORNO/ 1984)

Oggi è una giornata di quelle strane, nel senso che ogni cosa appare come se fosse sospesa a metà!

A metà, tra cielo e terra, in un'eterna indecisione.

Fra l'altro il tempo non è dei più gai, il cielo è di un grigio uniforme, di quell'uniformità monolitica che sembra dare il via all'unione con l'oriz= zonte da un momento all'altro.

Cielo e terra... uniti, in un sudario, una tenda, uniforme. Dio mio!

Ma poi come al solito non accade nulla e tutto resta lì, appeso al crepuscolo dei tuoi sogni; tutto, cielo e terra.

Pur non piovendo si sente un umidore stillante da ogni angolo delle strade che ti entra nelle ossa e sembra quasi volerti avvolgere l'anima e forse ci riesce, almeno in un certo senso. Nel senso che l'anima è come galleg= giante in un lento deflusso di malinconia, che lentamente come l'acqua di un fiume vischioso e placido, trasporta i tuoi pensieri in chissà quali luoghi del tuo passato. Ed è proprio a questo punto che ti tornano alla mente le cose più strane e impensabili, che magari credevi addirittura mai avvenute, mai esistite, tanto sembravano lontane.

Un gesto, una parola, un: se lo avessi detto allora! o ancora: ma perché non fu così? E tu lentamente ti trasformi in un'allegoria di ciò che avresti voluto essere e che non sei, oppure per usare una certa clemenza verso te stesso, che non sei diventato completamente!

Ecco, questo è l'inizio di una giornata, non so nemmeno che giorno sia...

Vediamo.. oh ecco domani sarà gran festa, i negozi resteranno comunque aper=P
ti, per permettere più comode scelte a chi deve recare doni per la ricorrenza.

Allegoria. Allegoria. Conviene lasciare per un po' tutto il bagaglio dei
libri, il mio ruolo di studente fuori corso, questa soffitta/in/affitto,
e alfine vivaddio finalmente, uscire a far compere!

Per cosa poi? Non saprei davvero!

Tuttavia è bene farlo.

E mentre scendi le scale (adesso è la mia coscienza che mi parla) non sof=
fermarti troppo tempo a ricordare l'ultimo fuoco e l'ultimo maledettamente
poetico tramonto con la tua gente, tutti insieme, quel giorno nel bosco,
sai che è un sogno, tanto più che poi ti fa male al morale, succede sempre
che vuoi tornare indietro e stai muto e triste per tutto il giorno.
Ma guarda, cade qualche fiocco di neve; la festa la festa, urla una macchina
con altoparlanti grigi, pilotata da un treccolone verdevestito.



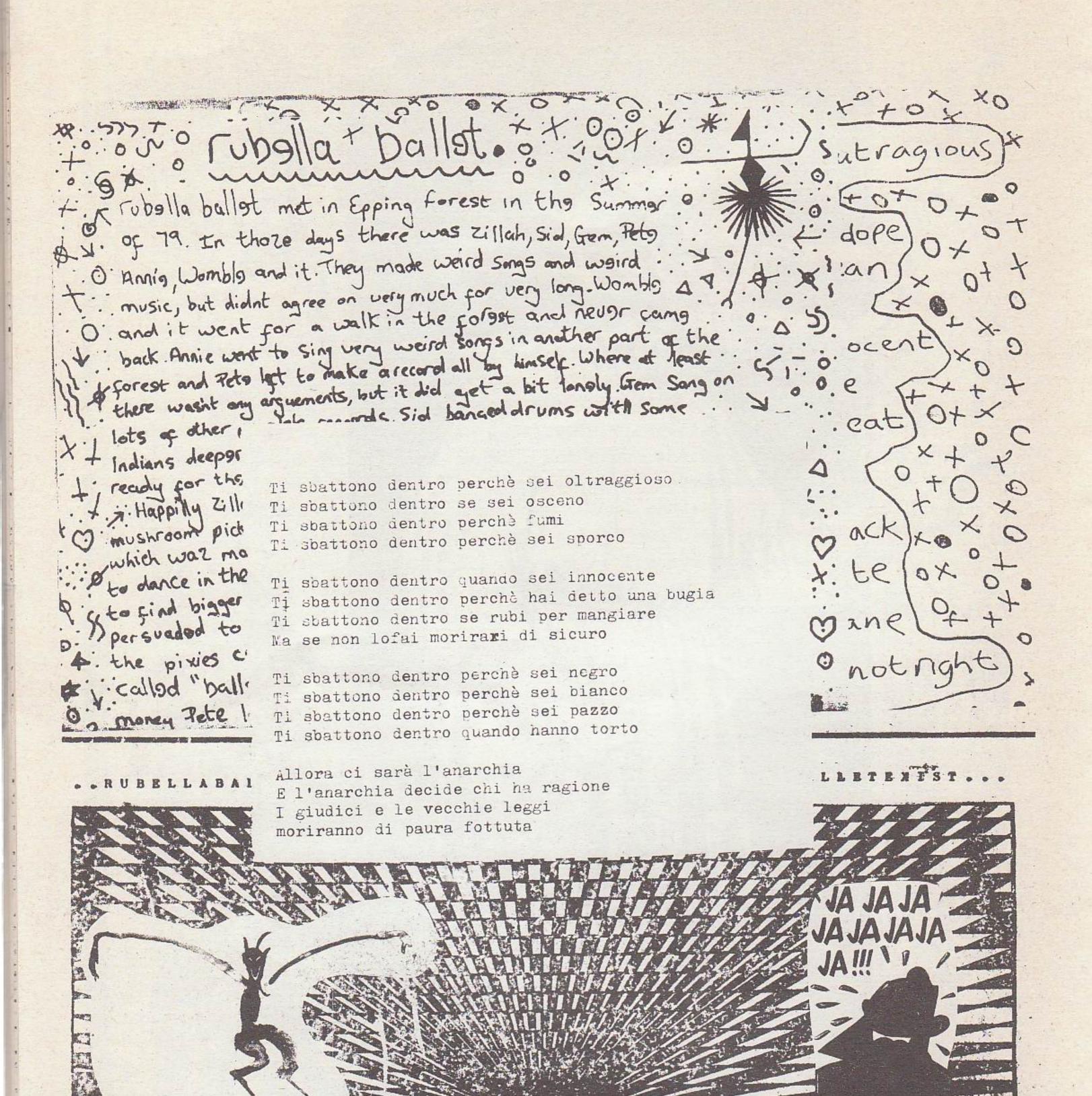

# ODSIG DOUS. Cassette Studio Recording 9 Tracks ball9t bag Released By 200 Records XI 200 TONGLE G-ASKIN RD

# il sociale (deserto) e il mare



La maggioranza vede, attraverso l'intelletto, molto meglio che con i sensi. Invece di spazi colorati a= cquista conoscenza di concetti. Una forma cubica, biancastra e bucata dai riflessi dei vetri è per lo= ro immediatamente una casa. La Casa!

# Paul Valery

Vorrei parlare, senza far assumere toni pesanti alla questione, del deserto. Per dare un accesso di profondità e di prospettiva ai presupposti di questo discorso farò alcuni passi indietro. Riportando, cioè, alcuni punti (i più dignitosi) dell'esperienza di "Interno/Esterni". Il dibattito sul deserto (1) anche se non ha mai avuto nomi ufficiali è sicuramente il più interes= sante, ed il termine, come raccordo di un fascio di significati, riesce a fissare alcuni punti che meritano di uscire da una dimensione di un dibat= tito fra amici:

tanto per dirne una, in quella dimensione veniva a cadere la prospettiva (meramente politica) di una trasformazione dell'esistente che tenesse conto solamente della volontà di fare e ritrovarsi insieme, portando tutti ad un assaggio, purtroppo minimo per il corpo della redazione, della complessità dell'esistente stesso. poi la consapevolezza che un "nuovo assalto al cielo" fosse nella migliore delle ipotesi una divertente mistificazione. Per determinare tutto questo, che cosa era avvenuto? Un semplice scambio di idee.

Livorno era, ed è, troppo isolata dal resto dei dibattiti politico/culturali ed il semplice venire a contatto con la realtà e correnti di pensiero diver= se determinò per noi un discreto stupore e disorientamento, quando sarebbe bastato che la nostra città fosse stata meno avara di idee per non chiamare rivoluzionario ciò che per altri era l'uovo di Colombo. Poi, il fatto che questo dibattito, o meglio, questa ricerca, così faticosa, sia non solamente imputabile alla caduta dei modelli di sviluppo e di pensiero nella città, è un altro paio di maniche; resta il fatto che gli orizzonti locali di pen= siero e di vita sono più angusti di quanta sinistra qui sia disposta ad am= mettere e lo sfondarli può dare effetto a risultati impensati. Ma qual è il patrimonio di questa, sia pur raffazzonata, ricerca?

Prima fra tutti l'acquisita visione del deserto. Dell'inaridirsi, così, progressivo e su larga scala del legame sociale e dello scambio, all'interno di esso, di saperi e culture. Del dissolversi, nell'esistente, di propensioni a contaminare, farsi contaminare, da ciò che sia altro da sè nei vari campi del quotidiano. Quello che veniva chiamato la fine del caso Italia, cioè la fine di una prospettiva di un'autonomia del sociale dal politico non si riduceva solo alla spaccatura lacerante dei vari progetti di liberazione politica ed economica ma andava più a fondo.

Nella diaspora tutta da ricucire e su basi completamente differenti dal passato di progetti culturali e di vita, nello scomparire delle strutture per essi, nell'inacidirsi di realtà promettenti, stritolate da queste miserie; il tutto poi si ripercuoteva nel peggioramento qualitativo, capillare della vita quotidiana. Accorgersene, credete, non fu uno shock da poco. La scelta è stata quella dell'esodo, lo sradicamento dalla patria al seguito di una stella che indica la via del deserto (2).

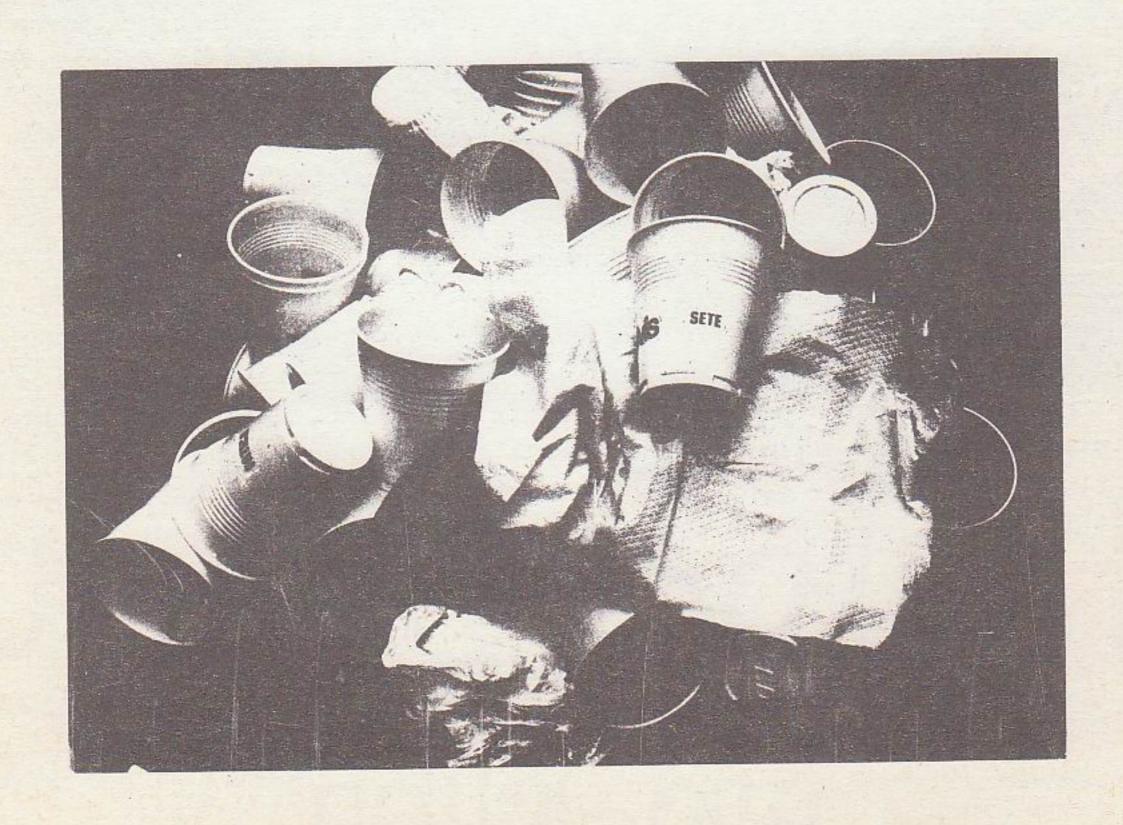

Da cui una domanda; che cosa significa vivere nel deserto? Innanzitutto vorrei subito sfrondare dal discorso ciò che potrebbe sembrare presente in ogni attimo e invece è molto lontano: la disperazione.

Disperazione è il deserto e la sua accettazione in nome di una presunta in= commensurabilità di esso, non l'operosità di cercare falde acquifere o gli oceani nascosti per rinverdire la terra. Vivere nel deserto è avere la con= sapevolezza di vivere nella terra degli estremi: il deserto, appunto, e il mare: e che cos'è il mare se non, come dice Raymond interpretando Valery, il moto, la vita inconscia e creatrice, l'anima vivente e desiderante, oscura e informe? (3)

Descritti gli estremi, non vorrei che si arrivasse ad interpretarli in una logica degli estremi: o seguaci del deserto o seguaci del mare; o costrut= tori di oasi o architetti dello splendore complessivo ecc. ecc.

La questione mi sembra un'altra: come aprire un dibattito, che abbia sbocchi pratici, sui modi di vivere il deserto? Fino a quando servono canali aperti dalla semplice volontà?

Finora a Livorno in uno scenario sociale, culturale e politico in veloce degrado si è andati avanti così, e dopo?

L'ottimismo della volontà serve a dimostrare che siamo ottimisti con niente in mano, costruiamo un ottimismo della ragione.



## NOTE:

- (1): per approfondire i termini della questione invito alla lettura, nel numero unico di "Interno/Esterni" di "E il deserto cresce" di Silvano Taccola (da non confondere con Silvano Cacciari che sarei io).
- (2): Filippo Gentiloni, "Davanti alla porta aperta", apparso su "Il Manifesto" del 9/5/1985.
- (3): Marcel Raymond, "Da Baudelaire al surrealismo", pag. 157.

# carceri e riforme

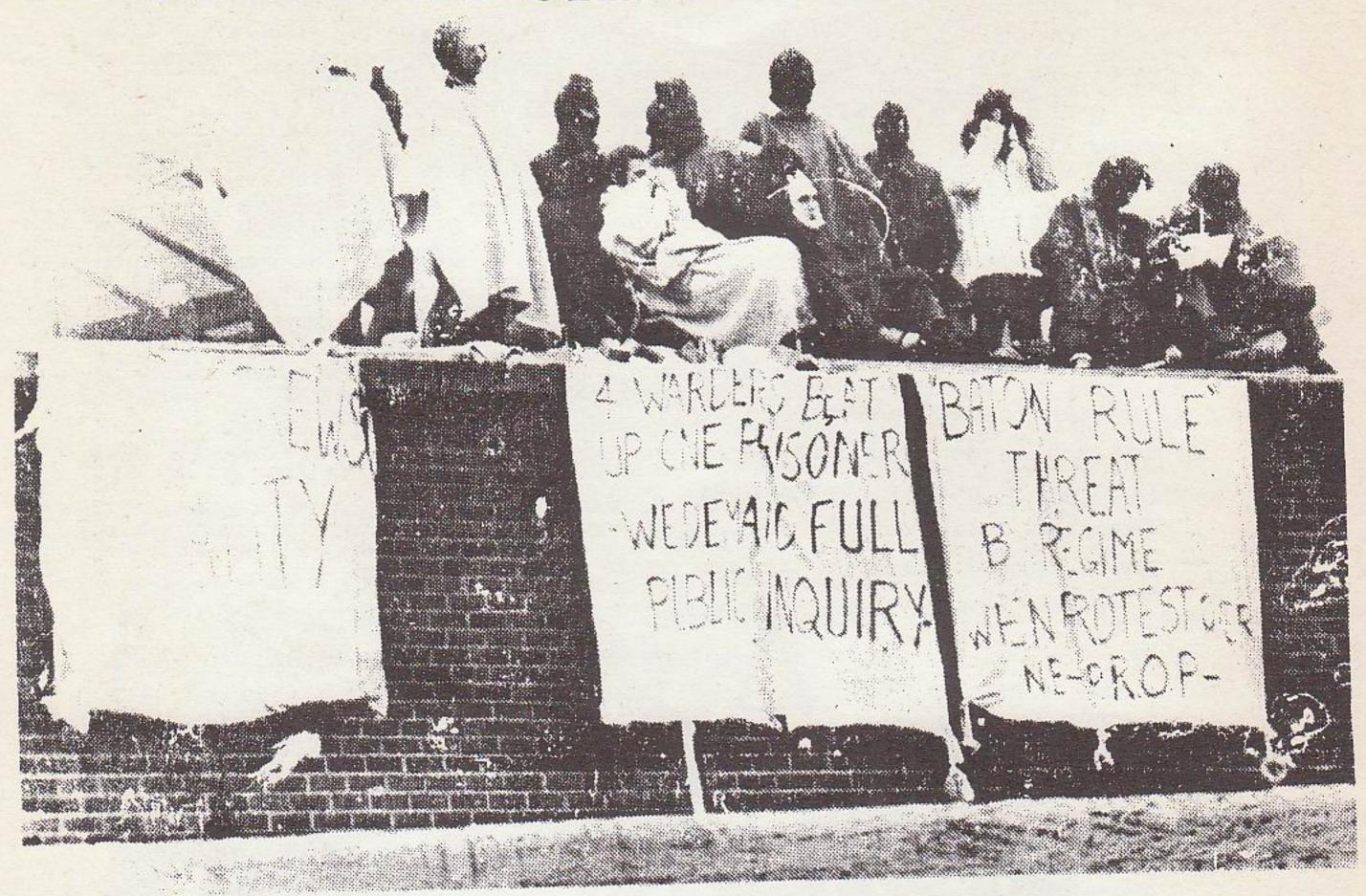

Il carcere, una delle più antiche strutture delle società occidentali, pur trasformandosi nel tempo, è rimasta integra, anzi si è andata perfezionando in quanto a capacità punitive e segreganti insieme.

La Riforma carceraria del 1975, poi, ha toccato punte "fiabesche", come se si trattasse di una specie di "bacchetta magica" capace di ribaltare una realtà quanto meno tragica in tempi, se non "brevi", almeno "medi".

Stranamente, dopo otto anni dall'entrata in vigore della legge stessa, nume= rose verifiche lasciano trasparire soprattutto due punti focali del problema carcerario in Italia:

1) L'aumento della popolazione detenuta.

2) L'aumento costante della rigidità della segregazione.

In teoria, per mezzo della Riforma del '75, doveva iniziare una specie di "era felice" dove il detenuto avrebbe finalmente avuto un ruolo diverso nella società. Non più, quindi, l'immagine del criminale "sotterrata" quasi nella "tomba del vecchio Lombroso"; e neanche più l'antica deterrenza; bensì una "nuova vita" all'interno della quale il soggetto reo avrebbe come lasciato

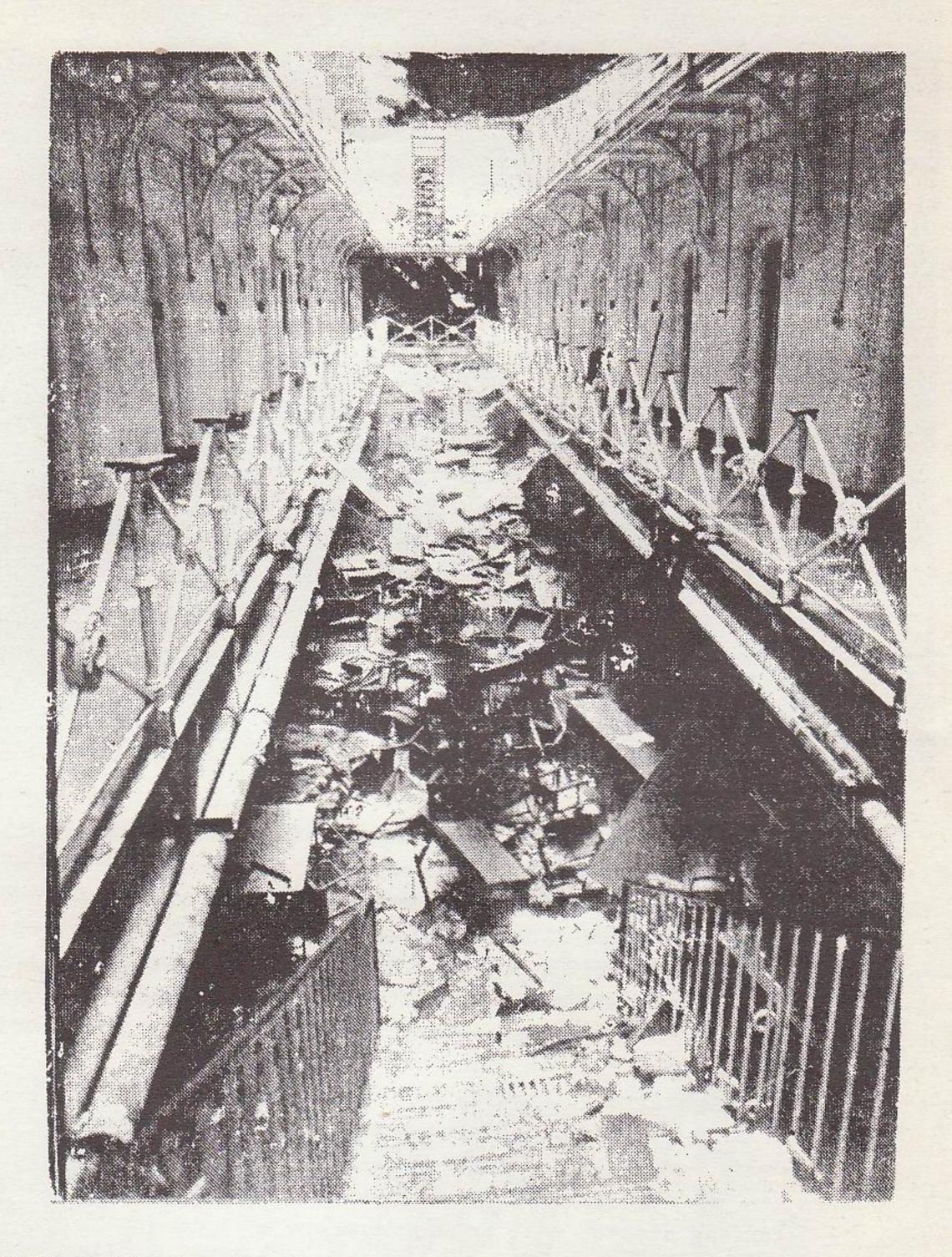

le "sue parti cattive" mettendosi e mettendo in evidenza "le proprie parti buone", utili queste "ad un suo reinserimento nella società (com'è scritto nella Riforma).

In questo andamento di "certa ma teorica" umanizzazione della pena, si lascia una "pratica" inalterata, capace di qualificare la carcerazione stessa che è composta da: "la cella (addirittura singola come nelle nuove carceri), le mura o quantomeno l'isolamento delle nuove strutture, un corpo militare che sorveglia inesorabilmente il detenuto, un'Amministrazione penitenziaria nelle cui mani è ancora il potere centrale e che impone un' organizzazione finalizzata ad un preciso selezionamento delle masse detenute".

Così, senza soffermarsi troppo sul problema di "chi era il cattivo" e che significato aveva ed ha nell'ordine sociale, l'istituzione ha puntato tutto



sul fatto che questi diventi "buono" e possa così arrecare meno danni possi= bili allo stesso ordine sociale di prima.

Così, nei penitenziari, continua e per certi versi si rafforza,un preciso sistema di vita, attraverso il quale il detenuto continua a scandire i propri anni di carcerazione, tra una cella e l'altra e tra un carcere e l'altro, sottostando a "scelte" non volute, accettando false responsabilizzazioni, forzatamente obbligato ad incamerare tutti i "sacri crismi" di un modello pere fetto di organizzazione.

Così S. Cohen (Università di Essex), per far capire afferma:

"... Si sviluppa un sistema che ha lo stesso effetto della complicata scatola cinese nel quale i detenuti vengono segregati in piccole scatole dentro l'isti= tuzione stessa; e il prigioniero che si trova nella scatola di centro non può pensare di poterne uscire: deve cooperare con le autorità se vuole che gli sia concesso di passare nella scatola seguente; se col= laborerà con loro avrà la possibilità di passare nella scatola più esterna".

(vedi carceri speciali, sistemi differenziati ecc. La citazione è tratta da un

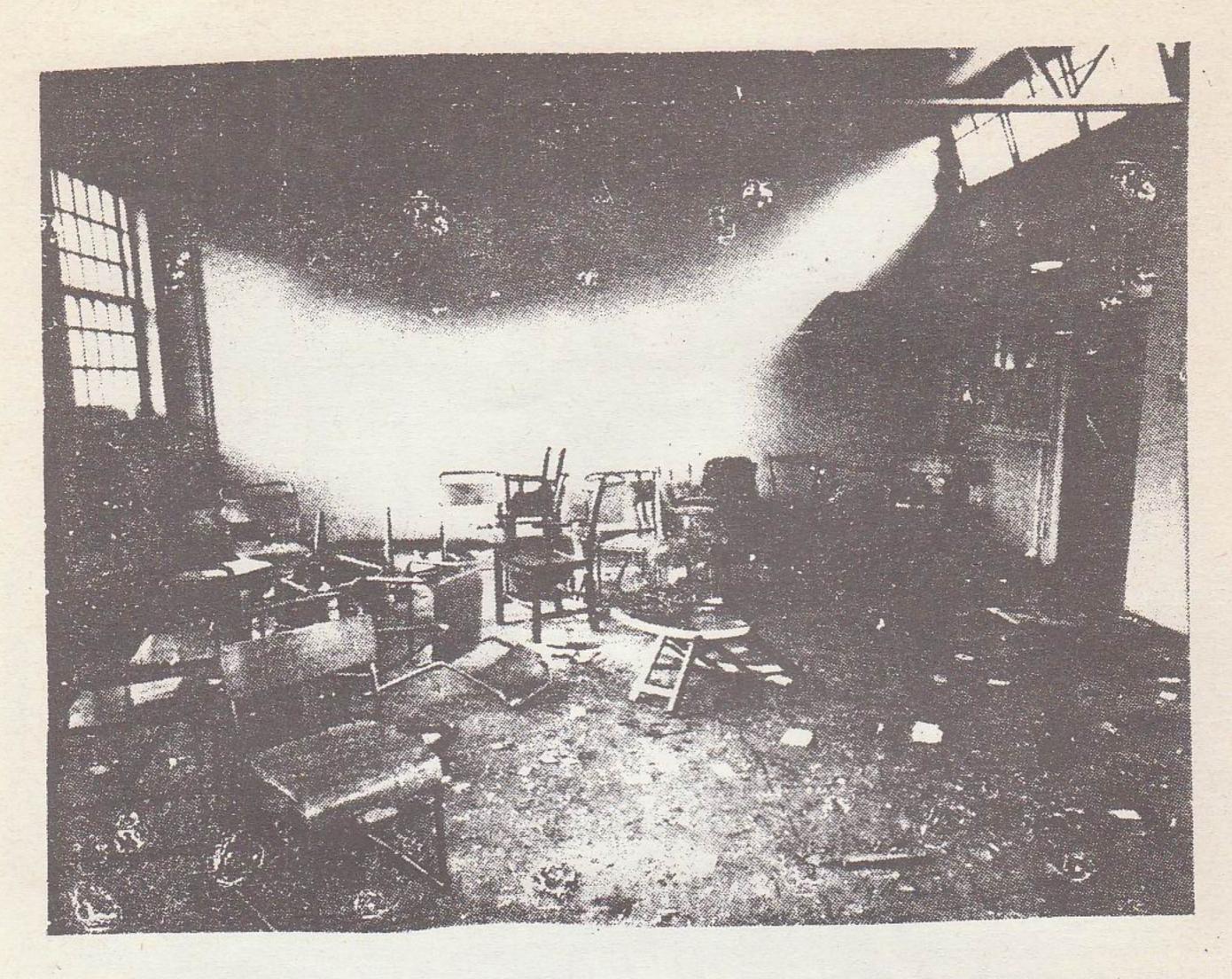

sul fatto che questi diventi "buono" e possa così arrecare meno danni possi= bili allo stesso ordine sociale di prima.

Così, nei penitenziari, continua e per certi versi si rafforza,un preciso sistema di vita, attraverso il quale il detenuto continua a scandire i propri anni di carcerazione, tra una cella e l'altra e tra un carcere e l'altro, sottostando a "scelte" non volute, accettando false responsabilizzazioni, forzatamente obbligato ad incamerare tutti i "sacri crismi" di un modello pere fetto di organizzazione.

Così S. Cohen (Università di Essex), per far capire afferma:

"... Si sviluppa un sistema che ha lo stesso effetto della complicata scatola cinese nel quale i detenuti vengono segregati in piccole scatole dentro l'isti= tuzione stessa; e il prigioniero che si trova nella scatola di centro non può pensare di poterne uscire: deve cooperare con le autorità se vuole che gli sia concesso di passare nella scatola seguente; se col= laborerà con loro avrà la possibilità di passare nella scatola più esterna".

(vedi carceri speciali, sistemi differenziati ecc. La citazione è tratta da un

articolo di Cohen, "I paradossi della Riforma penitenziaria").

M. Pavarini (Università di Bologna) insiste sulla chiara funzione interclas= sista del carcere, la quale in non è stata certamente eliminata dall'en= trata in vigore della riforma ... anzi si punta sempre di più ad un funzionale sistema repressivo e di controllo esercitato sia dentro che all'esterno del carcere; il sistema del "controllo sociale" si sta estendendo dal carcere alla città... mentre negli ultimi anni sono stati creati dei veri e propri cordoni sempre di controllo sociale intorno alla città stessa. (Le nuove costruzioni carcerarie, ad esempio, sono state spostate dal centro della città ai margini di questa; quasi tutte sono state costruite sul modello del carcere speciale; i detenuti, oltre ad aumentare, sono quindi tutti destinati alla cosiddetta "specialità").

M. Foucault, invece, forse più di altri, con la sua "lucidità estemporanea", riesce a far intendere la vera portata del problema, percependoneil signifi= cato più nascosto, che non sta certamente nella punizione di un delitto commesso. Egli parla di"incasellamento, controllo, addestramento degli individui, perché questi siano docili e utili allo stesso tempo".

Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze si era sviluppato nel corso dei secoli classici, negli ospedali, nell'esercito, nelle scuole, nei collegi, nelle fabbriche:

la disciplina. Il XVIII secolo ha senza dubbio inventato la libertà, ma ha dato una base profonda e solida, la società disciplinare da cui dipendiamo ancora oggi.

Si scopre così la reale funzione dell'istituzione penitenziaria, per mezzo della quale lo stesso potere si è mantenuto e continua ad essere esercitato, malgrado le riforme.

La Disciplina, all'apice del potere, riguarda, nonostante le apparenti inno=
vazioni, rimaste peraltro sulla carta, anche la riforma del 1975; scorrendo
la legge, si nota che il legislatore, ripetutamente, fa riferimento a ciò
che è stata ed è, fino ad oggi, la condizione essenziale perché il carcere
funzioni e l'organizzazione rimanga inalterata: "L'ORDINE E LA DISCIPLINA".
E' forse grazie a questo presupposto che il detenuto potrà quindi essere
reinserito nella società?... Ammesso che questo accada!



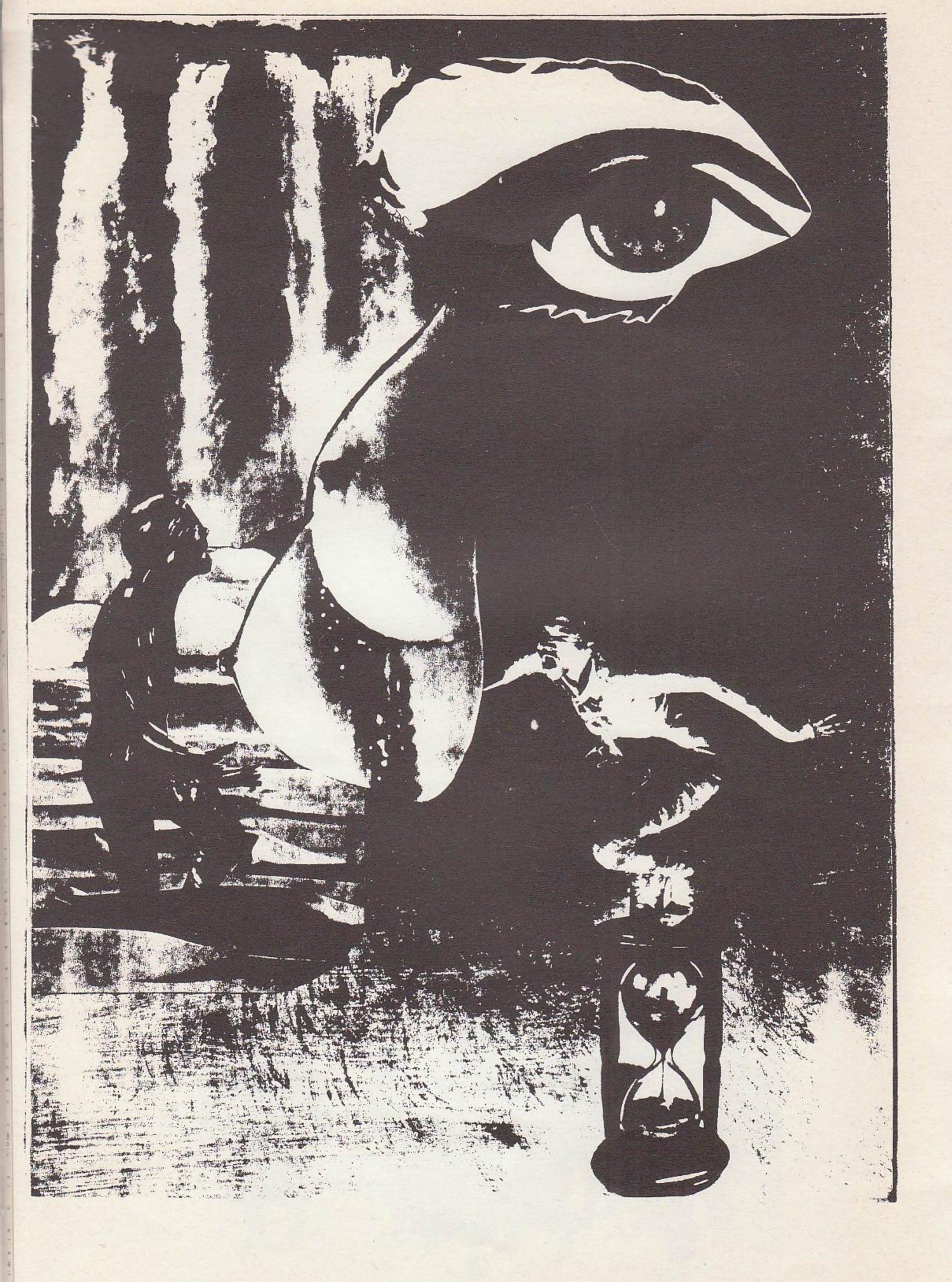

# HE FIRE FIRE

METALANGUAGE é un'ultraradicale etichetta indipendente californiana specializzata nella musica improvvisata contemporanea. Costituita nel '78 circa, artefici Henry Kaiser & Greg Goodman, la piccola casa discografica di Berkeley offre quanto di meglio esiste nell'area della libera improvvisazione, avendo reclutato nei suoi ca\_ taloghi gente come Evan Parker, Fred Frith, Rova Saxoph. Qu., per dire solo dei più noti. I dischi sono prodotti con un occhio di riguardo verso lo stampaggio ed il pressaggio del vinile e sono corredati sempre di esaurienti no\_ te di copertina. Gli artisti che registrano per la METALANGUAGE Rec. si possono considerare i più energici ed innovatori nel campo del X Jazz o della musica composta. E' possibile la richiesta per posta dei dischi: \$ 10 INCLUSE SPESE POSTALI da mandare a -METALANGUAGE RECORDS 2639 Russel Street / BERKELEY, CA. 94705 per ogni disco. This is the list ( winter '84 ): F.FRITH + H. KAISER ...... Who needs enemies? -ML 122 ML121 TRIO IMPROVVISAZIONE % (Ganepa, Bresaola, Mondini) ...... Like a breath -ML119 DIAMANDA GALAS ...... Solo & multi tracked voice -ML118 ROVA SAXOPHONE QUARTET ..... As was -ML 114 D.BAYLEY &C. JEFFREY ..... Aw view from six windows -ML113/BD 4 GREG GOODMAN ..... The construction of ruins -ML 111 HENRY KAISER ..... Outside pleasure: solo -ML 110/BD 3 EVAN PARKER ..... At the Finger Palace -ML 109 HENRY KAISER ..... Aloha - 2 h. ML108 JIM FRENCH (with Galas, Kaiser) \* ..... If looks could kill -ML 107 F.FRITH + H.KAISER ...... With friends like these -ML 106 ROVA SAXOPHONE QUARTET ..... The removal of secrecy -ML 105 ROVA SAXOPHONE QUARTET & H.KAISER ..... . Daredevils -ML 104/BD2 EVAN PARKER & GREG GOODMAN ..... Abracadabra -





ML 103/BD1
GREG GOODMAN.....Asimilar review: some piane ML 102
HENRY KAISER.....Protocol (with T.Kondo, A.Centazzo) ML 101
ROVA SAXOPHONE QUARTET......Cinema Rovaté ML 117/BD6
THE METALANGUAGE FESTIVAL OF IMPROVISED MUSICE, 1980.Vol.2: the social set
Derek Bailey plus personnel from ML%16; various small groupings recorded
in concert in San Francisco, october 1980. ML 116/BD5
THE METALANGUAGE FESTIVAL OF IMPROVISED MUSIC, 1980.Vol.1: the social set
Rova Saxophone Quartet/Evan Parker/Henry Kaiser/Toshinori Kondo/Greg Go\_
odman/Ensemble Improvisation; recorded october 1980. -

Nota: ML 109 is double l.p. - 16 Incluse spese postali.

TUTTI splendidi dischi, ma una nota di merito per ML119/ML110+BD3/ML108/ML107/ML101/ML113+BD4/ oltre ai due dischi del Metalanguage Festival.

For booking, fanzines, and further information on the artists on this label, please contact:

METALANGUAGE BRAIN TRUST

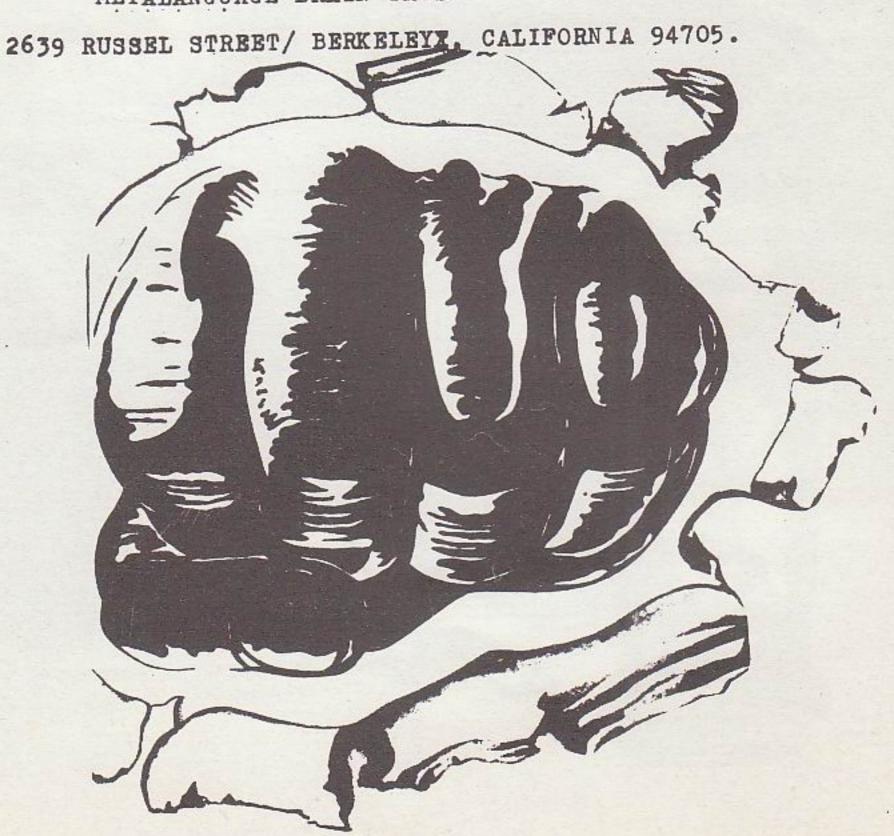

0

0

.................

Se in passato le riproduzioni di lavori dei più noti esponenti della Op(tical) art e dell' arte cinetica sono stati adoperati per illustrare l' "espansione della coscienza" causata da potenti misture psychedelico-sonore a maggior ra\_ gione, ci sembra, visualizzano perfettamente l'eterno divenire della (MOVIMEN TO) della musica iterativa. Così come resta difficile identificare i minima\_ listi nel vero senso del termine vista la compenetrazione in altri territori che, negli anni fine'70-'80→, ha operato efficacemente l'ipotesi del suono monotonista. Ma, indubbiamente, insieme all'altra grande pratica utopica della arte contemporanea (in musica come in pittura, in scultura, in architettura e in assemblaggi di ogni generë ) e cioè la FREE IMPROVISATION, la minimal-mus\_ ic o iterativa, monotona, ripetitiva, trance-music o come qualsivoglia chiamar\_ la testimonierà probabilmente ai posteri l'essenza più schietta del XX secolo. E mai ingiuria più grande è stata mossa, o seguiterà ad esserlo, contro di es\_ sa di quella che ha la pretesa di immobilizzarla nelle secche dell'intellettu alismo. Perché la musica minimale si espande in lande incontaminate e nella dr astica semplicità ove risiede il principio del suo modo d'essere non c'è nien\_ te che l'accomuni alla volgare menzogna del "costruito": inoltre il suo proce\_ dere meccanicistico non desume assolutamente la "freddezza" che più volte gli è stata comparata. E perchè un suono che avanza per scarti minimi e dove ogni



0 0 0 0 0

0 0 0 0 nota verte su se: stessa e rimanda alle altre conte mporaneamente si ispira profonda mente ed in man iera organica al la natura ed al relativo contes-to, eternamente mutevole, di rit mi vitali. Il gi O oco di configur azione melodicoritmica che dis chiude la spira le iterativa co glie infiniti as petti dell'univ erso subliminale nel suo sonoriz zare l'aria con veriegate sfumature cangianti, graduali, millesime coloriture di timbri e voci

veriegate sfumature cangianti, graduali, millesime coloriture di timbri e voci che si distribuiscono in spazi aperti ma esigui nella sua ampiezza oscillato ria. Ma proprio in questa ridefinizione dello spazio da esplorare si compie to talmente lo status-vivendi di questo suono, poichè un sistema così "chiuso" permette di essere vagliato, in una lunghissima dilazione temporale, nei minimi recessi possibili.—Sforzo estremo verso la vibrazione infinitesima della mate ria—. E se, nel frattempo, la monotonia è implicita anche nella musica rock dove si testimonia la disperazione dell'uomo e la sua ansia nevrotica, qui si rie sce ad alleviare la sua condizione con gli stessi mezzi: certamente aromi ori entali si respirano in queste file, non certo di quello tipicamente filo-occi dentale che partorisce il mito-hippie od altre evidenti speculazioni, bensì di una intensa spiritualità che governa la vicenda.

IN In ultima analisi, ilTEMPO. Se negli improvvisatori esso è colto nella sua natura transitoria e sfuggevole, si può ben dire che dai minimalisti è senz' altro scandagliato nelle minime profondità possibili: ma in ambedue i casi si percorre la stessa strada che porta ad una grande consapevolezza interiore.

Senza più indugiare, occorre ricordare qui i "grandi padri" del suono reiterato, di coloro che dagli anni sessanta operano attivamente una ri-definizione dell'estetica moderna, ricordandosi bene, però, che tale musica è nient'affatto dell'estetica moderna, ricordandosi bene, però, che tale musica è nient'affatto il logico proseguimento delle avanguardie storiche della sperimentazione (la il logico proseguimento delle avanguardie storiche della sperimentazione di esse scuola di Colonia, Nono, Cage, ecc.) ma piuttosto il diretto contraltare di esse scuola di Colonia, Nono, Cage, ecc.)



Di quel manipolo di artisti-pionieri, sicuramente il nome di Terry Riley è quello che ha goduto di maggiori fortune, comp\_ lice i numerosi aneddoti che circolano nel mondo del rock ri\_ guardo alle notti passate in compagnia di Daevid Allen (ex S.Machine-fut.Gogg) in fumosi piano-bar parigini e, soprattutto, per le ottime collaborazioni con musici di quella cerchia. Ma il nome di Riley merita ben altre considerazioni per via

0000000

degli eterei stadi che la sua musica ha raggiunto: armatom sin dai '60 di semplici Revox che rimandano in circolo frasi suonate dalle tastiere e occa sionali fiati, il californiano di Colfax imbastisce un "CONTINUUM" di freque nze, sovrapposizioni, patterns che scavano nel profondo dell'io come lo studio del raga insegna, appreso durante svariati soggiorni indiani, z deridendosi del dogma atonmalet imperante nelle avanguardie classiche di quel periodo. E solo gli orbi possono contestare l'immobilità della ripetizione incessante poichè il suo movimento è continuo per chi sa comprenderne la sua dimensio\_ ne fuori dal tempo. Questo "credo" categorico si ritrova in tutta la filoso\_ fia rileyana, dall' "In C" d'origine sino ad oggi ed è comune all'altro "santo\_ ne" del suono monotonista, LaMonte Young. La scelta di Young verte però su un'attitudine elettronica che forse Riley non contempla, senza per questo al\_ lontanarsi dallo stesso risultato pur utilizzando mezzi differenti. Ma sulle Dreamwaves di Young si consuma forse il definitivo distacco dalla concezione moderno-occidentale che pretende di asservire il suono al cerimoniale dell'ab bellimento a tutti i costi. Non così invece per Philip Glass, troppo altalena\_ nte nel corso della sua carriera tra un'eccessiva meccanicità (qui si) e levi\_ gatezza del suono ed ottime prove come lasciava intravedere la "Music in 12 parts- parts 1&2" su Caroline Rec., sino a sfiorare il kitsch di "North Star" e l'insulsaggine melensa di "Glassworks". Il tarlo che da sempre consuma Glass è quello di una eccessiva preoccupazione per la struttura, laddove Riley e La Monte Young eclissamen su essa per far fluire il suono il più naturalmente po\_ ssibile.

E forse soltanto Steve Reich è riuscito ad operare la felice sintesi tra la struttura e il contenuto latente del suono più riposto.

0

Se l'uomo moderno ha castrato la vibrazione primaria e vitale della musica introducendo artificiosi concetti (armonia-ritmo-contrappunto-ecc.) che sa\_ botano il suono col gelido ordine di un linguaggio prestabilito che si bef fa dell'aspetto magico-simbolico-rappresentativo del suono stesso, Reich co\_ struisce un vortice nel quale la parola (il gesto) perde ogni significato per guardare, dall'alto delle sue tessiture aurorali, agli strali più ripo\_ sti dell'universo. I vertici immaginifici di "Music for X 18 musicians" non lasciano dubbi in proposito: la forza entropica del suo incedere per imper\_ cettibili variazioni di timbri, consonanze e ridondanze è qualcosa di diffi cilmente descrivibile a parole. La scelta di Reich è impostata, a parte gli anni giovanili, esclusivamente su strumentazione acustica, ritenuta più ricca di sfumature di qualunque altra; e non a caso, visto che cogliere i minimi accenti percepibili significa un affinamento della sensorialità e sensibili tà che si avvicina senz'altro ad una dimensione nascosta; musica dell'incon\_ scio ? Dagli artifici del Phasing all'introduzione ritmica dei gamelan bali nesi in "Drumming" sino a tutt'oggi, la musica di Steve Reich non ha conosci uto cadute di sorta, come invece non si può dire degli altri illustri colleghi.



Negli Stati Uniti degli anni sessanta vi erano altri individui che ipotizzavano sulle teorie minimali in modo più ubiquo verso l'alea elettronica. Tra questi, il Sonic Arts Group di Gordon Mumma, Robert Ashley e Alvin Lucier che, spostandosi leggermente dalla pura iteratività creavano ottimi presupposti per gli anni a seguire affiancati in questa ricerca dal M.E.V. di Curran e Teitelbaum e dal O.N.C.EE Group. Frutti prelibati diretti discendenti di quelle fervide stagioni si possono considerare i parti solistici di mm Mumma, Lucier e Curran (per Teitelbaum e Ashley il discorso è un tantino diverso e divergente, protesi come sono l'uno verso la pratica improvvisata, l'altro in una originale versione del verbo rock). E se Mumma indugia ancora sull'aleato rietà avanzata dalle avanguardie che si è detto righe fà Ep, Lucier, almeno a vedere gli ultimi lavori, sposa senza remore la causa del suono reiterato. In "Music on a long thin wire" si arriva quasi al parossismo catturando la vibrazione di un filo metallico collegato ad un oscillatore e cogliendo le

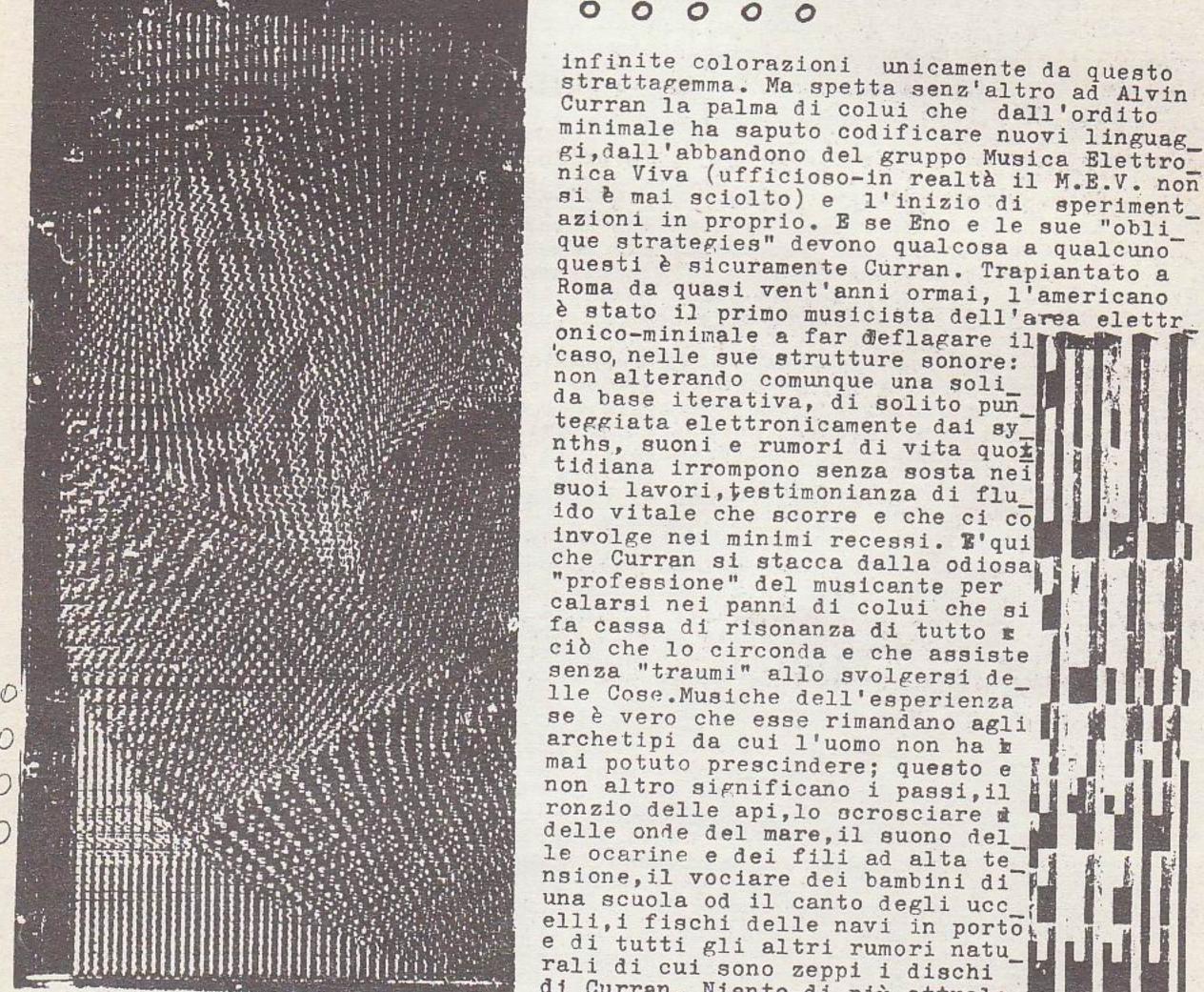

si è mai sciolto) e l'inizio di speriment\_ azioni in proprio. E se Eno e le sue "obli\_ que strategies" devono qualcosa a qualcuno questi è sicuramente Curran. Trapiantato a Roma da quasi vent'anni ormai, l'americano è stato il primo musicista dell'area elettr onico-minimale a far deflagare il caso, nelle sue strutture sonore: non alterando comunque una soli\_ da base iterativa, di solito pun teggiata elettronicamente dai sy\_ nths, suoni e rumori di vita quot tidiana irrompono senza sosta nei suoi lavori, testimonianza di flu ido vitale che scorre e che ci co involge nei minimi recessi. E'qui che Curran si stacca dalla odiosal "professione" del musicante per calarsi nei panni di colui che si se è vero che esse rimandano agli

fa cassa di risonanza di tutto E ciò che lo circonda e che assiste senza "traumi" allo svolgersi de\_ lle Cose. Musiche dell'esperienza archetipi da cui l'uomo non ha k mai potuto prescindere; questo e non altro significano i passi, il ronzio delle api, lo scrosciare d delle onde del mare, il suono del le ocarine e dei fili ad alta te nsione, il vociare dei bambini di una scuola od il canto degli ucc\_ elli, i fischi delle navi in porto; e di tutti gli altri rumori natu rali di cui sono zeppi i dischi di Curran. Niente di più attuale \_\_e di poco consunto che l'inneggi\_

are ai cicli della natura. Il "climax" delle musiche di Alvin Curran è straordinariamente emotivo, e mai non lo è quando la macchina è al servizio dell'uomo e non viceversa.

Per quanto riguarda gli anni settanta, periodo di grandi trasforma\_ zioni (musicali e non), a fianco dei capiscuola riconosciuti della ripetizione si affiancano altri musicisti che, se prima volti verso attri diverse costruzioni sonore, ora si interessano assiduamentem alla nuova teoria: e se oltreoceano assistiamo alle mirabolanti i iperboli di Charlemagne Palestine che nella "Strumming music" si avvale di sottili giochi ipnotici derivanti dall'uso di unk Bosen\_ dorfer "the Roll Royce of pianos" e del pedale per creare configu\_ razioni impalpabili come l'aria, ciò che ci colpisce piacevolmente è il vedere che anche in Italia, terra di grandi delusioni e di oc\_ casioni mancate o di promesse bruciate (vd.Alan Sorrenti), il verbo minimale ha mietuto le prime vittimex.Le sonorità del"L'Egitto pri ma delle sabbie" e "Battiato" di Franco Battiato e le "Sei note in

00000

logica" memeritxaxatamentraria di Roberto Cacciapaglia sono lì a dimostrarlo. Battiato dopo le già ottime prove fornite negli anni precedenti si cimenta sulle microtonalità ottenute dai pianoforti riuscendo a cavare delicati af\_ freschi, riterritorializzando l'area suono-silenzio she anni addietro era stata la bandiera di Cage; e Cacciapaglia soprattutto, memore della lezione reichiana, m soverchia anni e anni di lagnanze italiche con una musica che si trascina dietro riminiscenze colte e passato pop. Con l'ausilio dell'ens\_ emble Garbarino, voci femminili ed il favoloso TAU 2, elaboratore polifonico tra i più arditi mai costruiti, Cacciapaglia sonda a fondo nella psiche ape\_ rta dell'uomo con un sound che si rifà a un po' tutte le esperienzë della corrente minimalista, ricco di contimue mutazioni di timbri, registri tras\_ parenti di purezza, flussi sincronici che passano agevolmente da rarefazioni strumentali al brulicante sfarzo dell'orchestra in coro. Certamente un bel\_ l'esempio di come, anche qui da noi, è possibile sintonizzarsi sulle lunghezze d'onda di una musica vibrante ed emozionale, che arriva dritta all'anima co\_ me al cuore.

Per finire, è doveroso accennare alle sussultorie volute della greca Diamanda Galas, magica maliarda dalla voce di fuoco.

Che la voce sia stata il primo strumento mai avuto a disposizione dell'ess\_ere umano, di questo la Galas ne é più che mai cosciente; ma a differenza di altre grandi cantanti del nostro tempo (Joan LaBarbera, Tamia, Rebecca Armst\_rong) che usano le corde vocali per toccare i tasti più celestiali e conso\_latori del nostro cervello, la Galas si rifà ai più bassi istinti del corpo e riesce ad accelerare il ritmo cardiaco e lo scorrere del sangue nelle ve\_ne in virtù di una tecnica stupefacente che ricorda le performances dello Schrei -episodio dell'espressionismo tedesco negli anni X '20-'30.

La voce é ridotta alla sua quintessenza, il Grido, l'urlo gutturale che sovr\_asta il senso compiuto della frase. IL gioco di sovrapposizioni vocali, dar\_di velenosissimi conficcati nelle pareti cerebrali, fatte di urla, gemiti, st\_ridii manipolati dai trattamenti elettronici dei tapes hanno una forza osse\_

Le possibilità della musica minimale sono state appena dischiuse in questi primi vent'anni di vita se è lampante che ogni giorno si aggiungono meraviglie a questi quaderni sonori: lo dimostrano continuamente artisti quali Holger Czukay, Laurie Anderson, Jon Hassel, HUGH Hopper, Fripp, l'incredibile calderone della Lovely Records e nuovi gruppi d'oltremanica come Current 93 che in -live at bar maldoror- coniugano linguaggi monotonisti ai cori himalayani rilevando le infinite possibilità a venire di queste sonorità. E forse, come acutamente osservava Franco Bolelli qualche anno fa, "nella mangenta di quegli scarti profondi di cui la vita brulica, la ripetizione incessante può forse essere soltanto il perseguimento vano di un godimento sempre impossibile.".-

ssiva e pulsante che rimandano senza sorta di dubbi alle architetture iteraz

tive ma ne assumono contorni nuovi e mai violati.





Il fatto di esprimere il problema è un fatto buono come qualsiasi altro per iniziare, ma in fih dei conti è sobtanto questo, un inizio.

La maggior parte della gente è consapevole di aver ereditato una situazione che frega, la differenza tra "loro" e "noi" è che essi credono che il sistema lavori ancora per loro. Sicuro essi si rendono conto che le cose stanno peggiorandocome malvolentieri borbottano che "le cose non sono più quelle di una volta" o "povero me, non è più sicuro camminare per le strade di questi tempi" ma nonostante ciò vanno avanti alla stessa maniera forse con meno entusiasmo ma con molta più disperazione.

Bevono per dimenticare gli effettia deprimenti delle notizie, scopano per allontanare la solitudine che è così viva contro i sicuri conzetti



per costruire nuove, potenti, credibili circostanze per loro stessi, essi

chiedono niente e si accontentano di meno.

"Eeh, à facile cosi, non vi pare?" Nessuna decisione, nessun pensiero, , nessuna scelta, nessuna possibilità di cadere dai confini della mondanità verso qualcosa che potrebbe essere migliore. Nessuna nuova cima da raggiungere. "Non importa". Gli incroci offrono la loro rassicurazione. Naturalmente la maggioranza cilenziosa sà di imbrogliere:perchè pensate che siano così tranquilli?...Se questo è ciò che essi sono, chi siamo noi?...Se è semplicemente affermare in silenzio l'opposizione questo non è abbastanza. La trappola degli argomenti e degli "ismi" è piuttosto difficile. C'è un enorme differenza tra dare in prestito la nostra dignità, passione, compassione, visione che sono una forza reale di cui si deve tener conto e un tipo di opposizione che è soltanto un paradosso, poli magnetici positivo/negativo che non fanno altro che mantenere la gente al proprio proposto e perpetuare lo stesso stupido caos. Opprimere gli oppressi 🗪 non è niente di nuovo e dopo l'iniziale impeto e scarico adrenalinico c'è il pericolo di diventare altrettanto grigi, inerti e "normali" come il cosidetto "nemico".

camente sano' con capelli disordinati, irti e la tessera del sussidio di disoccupazione o 'ideologicamente insano'con giacca e cravatta, valigetta 24 ore e potere.Il vinto e il vincitore hanno bisogno dell'uno e dello altro.Se metti da parte "l'ideale" rimani zanxiazione con il logico e questo è ciò che è ingiusto e hche ha bisogno fii essere cambiato.

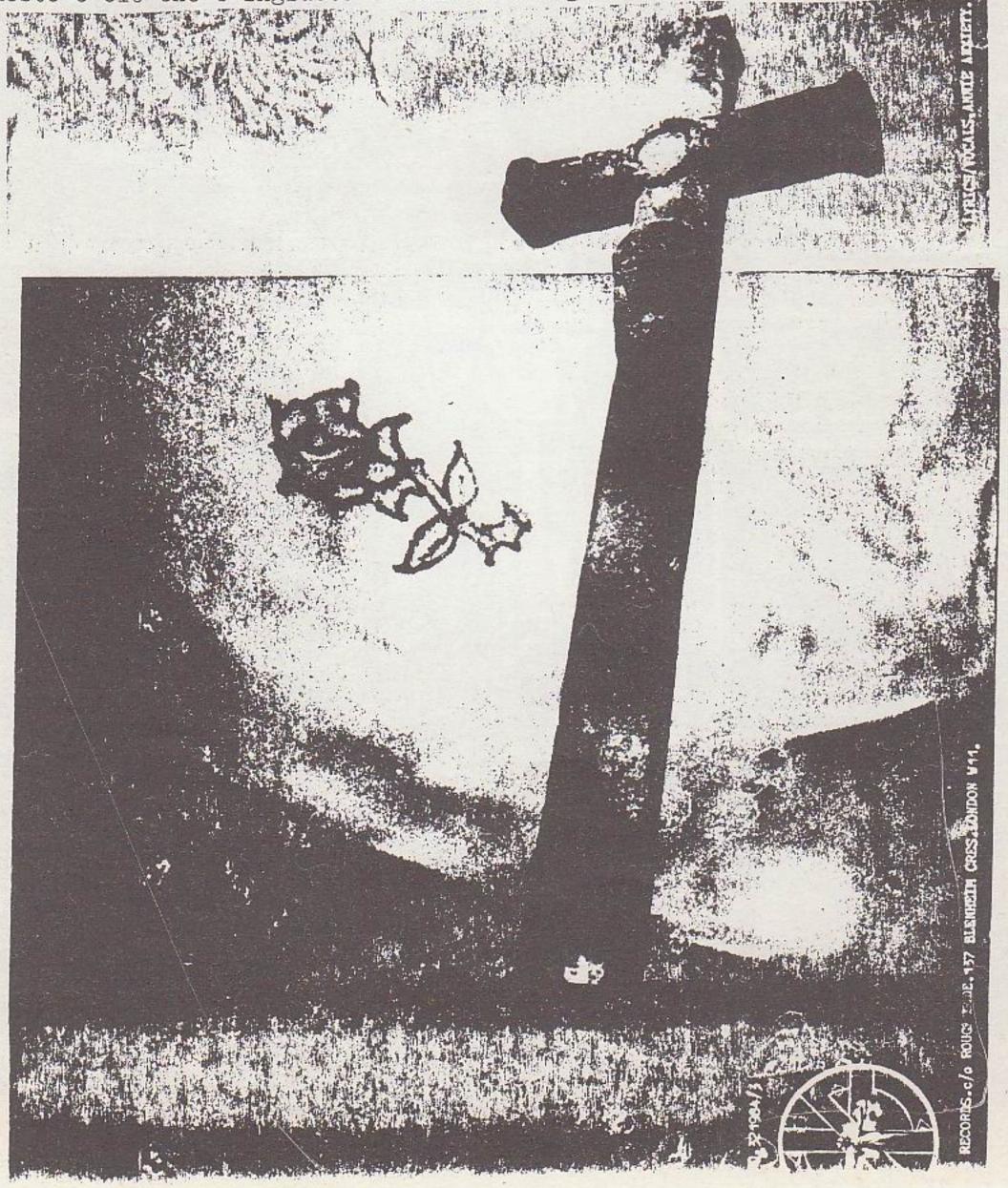



Ogni altra cosa non è che un interminabile partita di calcio di sintomi e risposte. Non c'è niente di radicale nel gettare un mattone contro un vivisezionista. Essi abusano degli animali perchè non possono vedere al di là dei compromessi e delle distorsioni nelle loro stesse vite, gli stessi compromessi e distorsioni che spingono i "noi" di questo mondo da diniziare ad abusare degli esseri umani. Dov'è il punto in tutto ciò? Abuso di su abuso; stessa reazio, stesso metodo, tutti vittime.

Che speranza c'è in questo? Che futuro nel conformismo sua esso tradizione o odio della tradizione in amore? "Oh ma noi siamo una coppia moderna"

E' dannatamen te vero che lo siete. Vivendo il vostro esclusivo ed ingiurioso stile di vita, tanto vale accettare il matrimonio piuttosto X che declamare la vostra critica di esso.

La pretesa della libertà non ò niente altro che un ostacolo sulla stradam della vera libertà...e "sorelle" se voi presentate voi stesse al mondo come "donna", soggiogando voi stesse basando le decisioni sui genitali voi state semplicemente perpetuando la vera e propria schiavitù che è stata usata per separare, classificare e contenere donne e uomini per migliaia di anni...Quando cresceremo al di là delle divisioni?Ci sono milioni di modi pircammuttere per commettere uno stupro; la vendetta è uno di questi.La cattiveria, l'odio e la politica del "macho", sia da parte delle donne che degli uomini è merdosa, ingiustificabile, meschina ed incredibile, prevedibile, seccante, noiosamente normale. Normale; E' questa la speranza?

per domandare niente/e accontentarsi addirittura di meno/ noi stessi/ scontenti di ciò che è/noi giochiamo a palla a mano contro il reticolato elettrico di un campo di sterminio/Urlando fino a perdere la voce quando potremmo forse rompere il muro del suono/colorando il nostro pallone quando potremmo essere più radiosi della luce nelle sue corse/

/definendo collinette quando ci troviamo alla basew di una montagna/Negando cosa potrebbe essere quando non sappiamo cos'è/indossando i pigiami di un prigioniero prima di tentare persino di rinnovare i confini della ragione/al di là del perimetro non ci sono sostegni/



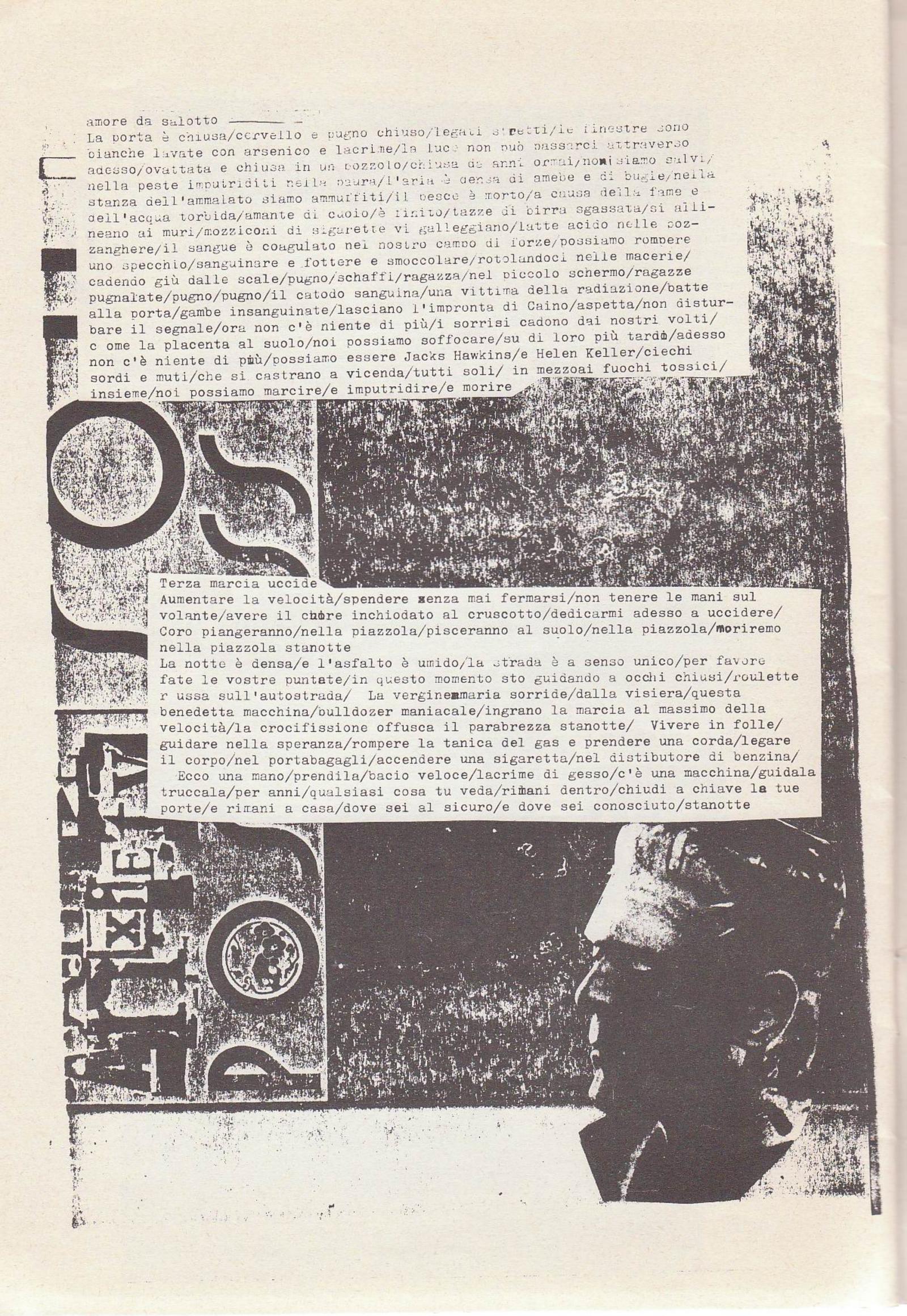



### catalogue

| tlotg 03  | ENDLESS NOSTALGIA - Memories in heaven<br>(c60-12 tracks from the "Lost" show<br>plus two live tracks 03/84)                                                                                                                           | L. | 6.000                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| tlotg 04  | (c60-22 tracks. Original cover by                                                                                                                                                                                                      |    |                                         |
|           | TRAX 03 Massimo Giacon. Fourth edition.                                                                                                                                                                                                | L. | 6.000                                   |
| tlotg 07  | le scarpine nuove da ballo<br>(c40-coproduced by TLOTG & Megamagomusic                                                                                                                                                                 |    |                                         |
|           | including minibooklet & miniposter)                                                                                                                                                                                                    | L. | 4.500                                   |
| tlotg 08  | LITFIBA - Live in Berlin (c45-including live versions of "Transea", "Guerra",                                                                                                                                                          |    |                                         |
|           | "La preda", "Desaparecido" & "Luna". Last copies).                                                                                                                                                                                     | L. | 8.000                                   |
| tlotg 09  | (c46-12 gloomy hits including TLOTG 06's sessions and more acoustic ballads.                                                                                                                                                           |    | •                                       |
|           | Coloured graphic cover by Chewed Pencil.  The best tape of E.N. A newclassic!)                                                                                                                                                         |    | 0 000                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | L. | 8.000                                   |
| tlotg 10  | BI NOSTALGIA - Dances of the Pessimism  (c60+booklet-16 tracks from the Pessimistick room;  Original cover by TRAX 03 MASSIMO GIACON.  Nocturnalism from new impressionism. Elegant package.  Very fine edition. A new TLOTG classic!) | L. | 9.000                                   |
| tlotg 11  | R's B - Magia Sexualis 1                                                                                                                                                                                                               | -  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|           | (c46-Musica Ethrom. Magikal soundtrack.<br>Very fine edition. Special issue for TLOTG).                                                                                                                                                | L. | 7.000                                   |
| tlotg 12  | PSYCHIC TV - Psychic TV: Live transmission<br>(c90-Live transmission 17.08.84 + W. Burroughs                                                                                                                                           |    |                                         |
|           | & othersLicensed by R's B & TOPY-INEDITO)                                                                                                                                                                                              | L. | 8.000                                   |
| tlotg 13  | HAT HAT - Sfortunatamente non abbiamo l'orchestra (c40-coproduced by TLOTG & Megamagomusic.                                                                                                                                            |    |                                         |
|           | Including booklet & informations.                                                                                                                                                                                                      | L. | 5.000                                   |
| tlotg 14  | TLOTG PRESS BOOKLET                                                                                                                                                                                                                    | L. | 3.000                                   |
| tlotg. 15 | THEE THREE RINGS - A release of power, sect. one (c90-Evening ritual music. Imaginary folk music for ritual's ambients. Tapes & Loops created and treated by Bi Nostalgia & some members of R's B, Ah Nahm, Tlotg. Limited edition).   | L. | 7.000                                   |
| tlotg 16  | LUKE X's AH NAHM INC Terrorism (c60-A Tlotg re-issue of the 1982!! Remixed                                                                                                                                                             |    |                                         |
|           | edition of the industrial DIY masterpiece.  Luke X aka Bi Nostalgia about pre-E.N. period.                                                                                                                                             |    |                                         |
|           | For collectors only??? Limited edition).                                                                                                                                                                                               | L  | 6.000                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                         |

All TLOTG's products possono essere richiesti tramite vaglia postale o in busta chiusa. I prezzi sono inclusivi di spese postali.

Non si effettuano invii in contrassegno.

T.L.O.T.G. (The League of the Gloomers), Via Belle Arti, 24/A

37050 ASPARETTO (VERONA)





# SUNMEH 1985

catalogue, about new rook, progressive jazz, noise, industrial, post-industrial and not "landificable musio.

|                      | <br>(deleted)                  | (deleted) | (pererep)                                                            | (deleted) | L. 1.500.m |                                                                                                                                               | L. 7.000.=                            | L. 2.000.=                                                 | L. 2.500.=                                                         |        | L. 7.500                               |                                                                        |                                                                                | - | L. 8.000.                                                                 |                                                                                                                                                  | L. 7.000                                                        | I., 8,000,-                                                | two                                                                                                                                            |                                                              | - c601. 8.000.=                                                                      | 08                                                                            | L. 7.000                                                            |                                                                                                                                                 | L. 0.000.                                                             | 11                                                                            |   | L. 8.500                                                                                                                                           |  |
|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Handillondic musico. | Turedomoon, Ariel Kalma, Rico. | -         | 4 Berrocal, Cinema Verità, The Muffins, Decibel, Julverne, D.D.A.A., | Hollebore |            | 6 Emplonder Geometrice, Die Førm & Hella Iperreals, Pourbonoue Qualk, Art Zoyd, Smogna, How Seventh Munio, Sleven Felgenburm, plus a caneette | Abitto7 by Die Førm & Nulla Iperreale | ADM 6 is also available without the cannette, its price is | ADM 7/3W 5 Anima, Borbetomagnus, Dump, Burk, Coill, Corbill, Kinno | TAPLES | ADDITOT MIRZDOW (Japen) - Kibbutz C 45 | A famous Japaness group playing disarticulated improvined sasto with a | late industrial vein. A very hard cassette, sometimes similar to Can. Ltd., ed |   | ADMINGS DIE FYIGH & NULLA IPERIFFAIE (Italy) - In un milenzio oscuro C 60 | Eicht musicians play the industrial symphony featured on this cussetts.  It's little less harsh than the previous one, but with more variations. | ADMIOS ELEKTHOZANGE (Gormany) - Meero actzendor langeweile C 30 | ADMINOS PASCAL COMENADE (France) - Milano enarmoninto C 70 | Comelado is surely one of the greatest cherachters of the new music. Side one features a live performance with Releante Orchestra and side two | some of the little jewels he composed during the past years. | Abilto6 DEFICIT DES ARRENS ARTERIFIRES (France) - La famille des aultimbanques C601. | Carde French subje. They have always some surprises in their silk-hats and so | ADRIOT DIE FØUM & HULLA IFFERENTE (Italy) - Riflessi somethill C 30 | This is the third work for ADN of this young group, that is developing well its talent, perhaps this is a more complex and complete onsette, an | Two gorman guys, inrested in cinema too, made other cassettes of hard | electronic munic before this one, not unlistenable, interrating and very well | - | ADMILOS MARTEMANA/MOUNTER QUALK (Germany/UK) - Music while you work C 80<br>Two groups from Reclocum Originisation released thin cassette for ADM, |  |

| L. 8.000.=                       |                                                     |                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| L.                               | plays wery strong                                   | cutalogue and a fine                                  |
|                                  | combo, with a nice female singer, plays wery strong | one of the harshest tape in this catalogue and a fine |
| DN112 P.A.R. (Italy) - lust C 60 | An Italian electronio combo,                        | "Bongs" with many offoots; one of                     |

L. 7.500.-L. 7.000.= experience, who played also with Aktuala, old Italian progressive group, in ADMIIS ZOMA INDUSTRIALE (Italy) - Neutro C 45
The rdgs of the music or noisen? Listen to it and send us your answer! Very different from other ADM tapen, it contains ambient music for a quiet listening played by a young Italian keybourdist, with somservatory HICCAMPO SIMIGAGIAA (Italy) - Watertube ringspiel C 30 ADN 114

I.. 7.500.= No dance music, no noise, no pop songs; a blend of interesting and tasteful DOXA SIMISTRA (Holland) - Conveyor belt C 45 now "Industriul" wave from this Dutch group.

L. 7.000.= A young due from Milan playing guitars and keyboards gives a short essay of its skill with conscious improvised music in this "Spontance" vursion. 30 IA 1919 Spontanco (Italy) - L'anormo tragodia 09 0 ADMil7 AMOK (Italy) - Marm lecches dance ADITU16

L. 7.000.= Enrice Piva (1.u. Amek) found many of the nounds that compose this in a Scandingvian journey and put them together with minimalist taste. c 40 FIORI CARORES (Italy) - Solo ed esolusivamento

L. 8.500. sound, the principal sim of this young playor is to extruct a new noisy music playing a normal atring instrument, a guiture, Did he reach his purpose? A limited edition canette (only 105 made) with a very personal guitar c 90 HEM SEVENTER MUSIC (UK) - In a droum

long tracks which reprosent one of the bost faces of minimal wave, it's the first New 7th Music cannotto published by another label, after some auto-produced tapes; a rovelution.

L. 7.500.= Toxique leat, P16 D4, Schnitzler, 9.B.O.T.H.I. C 40 The first compilation casestte for ADN label, really out of standardil, - with Charov, Cinoma Verità, Didaktinohe Einheit, with the most extreme music from Germany and an informative booklet.

CHATTEV (GOLTMORY) VERDICASKANG (IIK.)

## A DIRIL HOTTS RECORDS

to the cassettes, a more complete work with a special industrial/post industrial lut vinyl work by this young Italian group, it's a step on if you listened 1.P 84 DELOCATE DIE FRUM & BULLA IPERHEAIE/TASADAY (Italy) - Aprirud nel ellenzio

A compilation album with four groups from Italy, a blend of tunes and sounds from new jame to an Italian way of playing atomic music. DILCORR HANE 1066/TASADAY/LXSS/TAG (Italy) - Eldmatch 1P 1984

All prices include postage & packaging.

All I.M.O.B are payubly to: ALMERIAN CHOSTA, Via Colletta 73, 20137 MILAHO, JTALY. ADM address for Paza Segrino 6/A, 20159 HILANO, ITALY.

L. 7.000.-

This French due, who published 2 IF's in the last yours as free jazz

group, is not electronic oriented like the most with reads and perchasions in evidence

G 30

- Superstitions

HII CREATIVE METHODS (France)

Work in progress

ADULTO

Institutions for a free form of music.

they pluy

of Ald Layers,

industrial mostly i more 'normal' music (see kp selling Sometimes we have also dutch cassette-label KORM PLASTICS is music and noise.

(fanzine) ARCHIVE No.1

Emissions, Partion Control, only Ignit, Attrition, DDAA, Esplen-dor Geometrico, Konstruktivits, discographies contains this is a special kind of fanzine, because it on this first issue you'll find: the Nocturnal the

Legendary Pink Oots. pages (A5) and released may 1984 watch this: 14 and

the other page, because this is our Katacombe Vol. 3 release. 386 m Kp

FâLX çèrâbRi - Rite 64 (c60) Kp

tapeloops are used. per from this Berlin band. The music is hard, electronic and when you play this tape on your headphones tapes and afew metal because being few vocals, maximum volume. The cover is in two colours. that also very rhythmic, synth, a are result is Instruments used it is cusion. The best excellent tape But

ARCHIVE No.2 (fanzine)/Insanités (c46) 5 Kp

deleted cassettes. Of Course with the kindly permission of Insane Music Contact. issue of Archive is all on Insane Music Contact from Belgium. Human Scream, on very bands: the tracks are from Subject, are originally released the following Japanese Genius, cassette with Japanese compilation albums and some of the tracks Gesserit, with Some of a plastic bag Велв Code, and M.A.L. Pseudo 드 second

page book serie called beast) be ad a new to the and will let. Expect this one in April (hope), so keep contact. (Holland) this is our fortcoming release, the first issue of countries with 1t connection Finger . Together different Your 386 Throw Me (Norway) (please from 6 6 bands labels. come: Germany) and Asod Ovi irst issue will has different It 9 Kp

,50 the special offer. 4 tapes or more f (you can also send 4 IRC's) and 3 tapes f 4,00 / 3,000 / tapes postage: no postage for kp 2 7 2,50 / tape:

at your own or cash money send I.M.O. tnv Frans de Waard, or currency accepted. 3450428 risk, All other Postgiro

Questions and other information is welcome at our address. Please with advance. also possible but write us in Exchange

IRC.

- 553142 (FRANS) TELEPHONE: 080

RITE 64

INSANI (bnslloH) negem(iN (Kp S)



CS PLASTI KORM

6534 XK Nijmegen Opaalstraat Holland

Carlotte and the second

FâLX

çèrêbRi

HOLLAND 6534 XK NIJWEGEN **01 TAARTZJAA90** KORM PLASTICS

3 issues by KCRM ctronics. covers are so-called hardcore electroni special 1,2 and 4: c60. 3 is a Holland 3 being valume PLASTICS. The tapes are all c90, except volume so the prices can be kept low. The prices are: the are international, volume serie of (volume 1,2 and 4)

package 쌤 30,- including post valume Special Offer: all 4 volumes together for

ssue: the contents of each

Death Night ansch Syntheti , Kommand / FâLX çèrêbR1 ierte Atmosphäre Grønvirke Kimali om Germany) Twokmi nce) Akteur Der

(both fro

Synthetisches Hater / Fâlx çèrêbRi / (all from Germany) / Nisus Anal Furgler / Cremetoire/(both from Suisse) / Fem Diriö / Dr.Strangelove / Perimeter / / The Diseno Corbusier Pensées / (all from Spain) Tranquilizer And Electricity / Das No Unauthorized (both from France) ' Asod Dv1 / (both from Norway) / Neo Zelanda / Al Desvan / Avant Dernière (all from Austria) Hapunkt Fliegenstrumpf (from Canada) / Vous , / Metalic Fuck Guerra Pagan / Berne Mischgewebe Danmark) Camino Bande 2

Zombies Under Orive / Friends In Low Places Berkhoff Arthur but it should be Spain) Het Zweet / MTVS / Arth Kapotte Muziek / Disturbed Life / Kap / Het Italy, Throw Me Your Finger (the cover says 3

Berne Cremetoire Mut + 0.L.P Todschicke Eligio's (Japan) Bande Die Marzbow (all from Germany) / TDON Synthatisches Mischgeweba C.T.G. / from Holland) (from Austria) from France) Naufragio / Louis Pasteur FâLX çèrêbR1 (all Saber / Das Synthetique / S.C.Hagglund / / Gai Olfakts Plans Suisse) De Fabriek Kon-Rat Versuch Volume

KORM PLASTICS with made m SCHREI RECORDZ, volume KORM PLASTIC: released by for Holland on TDK-AD All tapes are lincence





COMPILATIONS FROM ANY KIND OF HELL!

0586 • 406142

livorno · italia

LIST ADDED MORE THAN TITLES!?!

2000 L.

- "THE TRUTH ABOUT ORANGE DISASTER" including: 2ndfloor:001 Velvet U., Unit.St.of America, Fugs, Stooges, P. Smith, Pere Ubu, Hell&Voidoids, Television, Suicide, Birthday Party, Flesh Eaters, Sonic Youth.
- 2ndfloor: 002 "FABLES FROM CHICAGO" with: Creative Construction Co., Art Ens. of Chicago, Revolutionary Ens., Kalaparusha, L. Jenkins, A. Braxton, George Lewis.
- 2ndfloor:003 "CANTERBURY TALES volume 1" featuring: Soft Machine, Caravan, D. Allen, Planet Gong, Whole World, R. Wyatt, Hugh Hopper, Matching Mole.
- 2ndfloor:004 "CANTERBURY TALES volume 2" featuring: Egg, Khan, Coxhill-Miller, Henry Cow, Slapp Happy, Hatfield & the North, Gilgamesh, National Health, Art Bears, News from Babel.
- 2ndfloor: 005 "REAZIONE A CATENA" contents: Steve Reich, Alvin Curran, Battiato, Charlemagne Palestine, Meredith Monk, David Berhman, R. Cacciapaglia, Soft Verdict.
- 2ndfloor: 006 "A PILLOW FULL OF CLOUDS" with: P.Floyd, Plan 9, The The, Red Krayola, the Syn, R.E.M., Barrett, 'Clay Allison, Choc. WB, J. Cope, Electric Prunes, Twink, Rain Barade. 13th Floor Elevators, Soft Boys.
- 2ndfloor:007 "CURIOUS PHENOMENONS volume 1" By: Bruce Ditmas, Leer-Rental, Residents, Ludus, S.P.K., C. Cutler, Blurt, Clock DVA, KOX Lol Coxhill, David Ball, Fred Frith.
- 2ndfloor:008 "CURIOUS PHENOMENONS volume 2" By: R. Teitelbaum, Tuxedomoon, Cab. Voltaire, Massacre, Test Dept, Fripp] Coil, Jah Wobble, Henry Kaiser, E. Neubaten, Fred Frith.
- 2ndfloor: 009 "BEATING RULE OF THE RUBBISH + UK & USA EXPL.+" with: Siouxie, T.R. Band, P.I.L., Fall, Ultravox, Wire, A. Ant, Vic Godard, Damned, S.& the Dogs//Negative Trend, Nuns, Black Flag, Circle Jerks, Bad Religion, T.S.O.L., Flipper, Fear, Red Kross, Adolescents
- 2ndfloor:010 "KITCHEN SUMMIT" Including: L.O.L.O., L. Anderson, R. Ashley, Glenn Branca, Jill Kroesen, David Rosenbloom, P. Oliveiros, Joel Chadabe, 'blue' Gene Tyranny.

& many others out soon!!!

so, remember:

CRASH (zine) : nel nº9 FELLINI, HALF JAPANESE, THE TRIFFIDS, THE REPLACEMENTS, SIOUXSIE; disponibili anche i numeri arretrati, L.1500 a CRASH, Via XX Settembre 18 50067 Rignano sull'Arno (FI) SEARCHLIGHT 37B New CAVENDISH STREET LONDON WIM 8JR per un anno 12 sterline RECOMMENDED RECORDS COMMERCIAL 387 WANDSWORTH ROAD REVOLT LONDON SW82JL P. O. Chi ha amato e ama 🗏 B0X368 gruppi come Henry Cow, Wolverton Magma, Art Zoyd, Faust, Etron Fou e tanti altri Milton 🗏 troverà vinile Keynes≡ per le sue Catalogo orecchie:≣ vasto 🛮 prezzi uno dei cataloghi più interessanti accettabili 🛱 di tutta la scena veramente alternativa inglese. Scrivere a WOT, P.O. BOX 396 Hackney, London, E84PL. (catalogo vasto di cassette, singoli e LP; i 🟣 prezzi son abbastanza alti). 🏣 FRONT DE L'EST 6 Rue Stendhal 8000 Amiens. catalogo di distribuzione di etichette indipendenti inglesi americane tedesche belghe e via dicendo; i prezzi insomma. ROAD TO RUIN (zine): richiedere a : Via Roma 44, 64037 Cermignano (TE) AMEN (sono arrivati al N.4): lire 2000 oppure 5000 con cassetta; richiedere a ANGELA VALCAVI, via Rismondo 117, 20153 MILANO.



L'industria discografica si é gettata con impegno nell'opera di riciclaggio di sonorità del passato, ma perché accontentarsi di copie slavate quando si possono ottenere gli originali? Anime di musicisti trapassati sicuramente si rivoltano nella tomba, cercando un varco per ritornare fra noi...L'ultima produzione TRAX "1085 NEOIST GHOSTS" é appunto una raccolta di voci dall'aldilà, nastri ricevuti da ogni parte del mondo contenenti messaggi misteriosi registrati in circostanze del tutto particolari...Da New York ci é pervenuta la cassetta più enigmatica, firmata da una non meglio identificata Fratellanza Psichedelica: il titolo é "Dead Aids", e porta la data del 13 Luglio 1985... Un detective americano, tale Alix Crow, é venuto a farmi visita. Stava indagando sulla sparizione di un giovane collezionista di rare incisioni musicali, in qualche modo collegata alla Psychedelic Brotherhood ...

TRAX1085 NEOIST GHOSTS - C30 + Smile/Snarl Magazine + 6 Ghostcards & assorted graphics - Lit.8000.

VITTORE BARONI VIA RAFFAELLI 2 55042 FORTE DEI MARMI ITALY

da una città di mare una cultura aperta al mondo



57100 Livorno Casa del Portuale VIa S. Glovanni, 13 Tel. 0586/23154-37175

